

4.3.2





# OPERE DEL CESAROTTI

### VOLUME XXIV.

A soldi 3, danari 4 il foglio; a norma del Manifesto.

Fogli 23 1/2 . . . . . L. 3. 18.4. Legatura . . . . . . . , - 6. 8.

L. 4. 5.

Paoli . . . . . . . 6. -- 3/8



# O P E R E DELL' ABATE MELCHIOR CESAROTTI P A D O V A N O VOLUME XXIV.

PART TO A BURNET T



LE

# OPERE

D I

# DEMOSTENE

TRADOTTE

ED ILLUSTRATE

TOMO II.



FIRENZE
PRESSO MOLINI, LANDI, E COMP.

M D C C C V II.

AUS BUNG



orgenia in engliste in eng English englis

# FILIPPICA QUINTA (\*)

## DETTA INTORNO ALLA PACE.

#### ARGOMENIO

A vendo Filippo, dopo la presa d'Olinto, sestotti con belle promesse gli Menicsi, gli indusse a far con esso la pace, simmediatemente dopo rivolse sue armi contro i Focesi, e termindo la guerra sacra collo stermindo di quel popolo. Mostrando di non voter decidere del tora destino, fece sì che gli Anfaioni Juliminarmo severissimi decreti contro di loro, e fru gli altri questo: che i Focesi fossero esclusi in perpetuo dal Collegio degli Anfaioni, per di decendo per del considera del consid

(\*) Nella nota (58) alla Filipp. 1 s'e già detto che la 2- Parte pottebbe ne sere una nova Filippia. Le ragioni che le fanuo assegnari il unmero 5 nell'ordine delle Filippiche si trovano nella Nota medesima. Chi dunque si accorda con Dionigi d'Alicarnasso des prender la presente Aringa per la 6 tra le Filippiche. Ma siccome noi non abbiamo diffinito nulla interuo a questa opinione, così sopra la presente Aringa, e nelle suscenti abbiam credato di dover porre des numeri in cambio di nno, per accennar le diverse opinioni degli Eruditi interno il tempo di exerces opinioni degli Eruditi interno il tempo di exerces opinioni degli Eruditi interno il tempo di exerces.

Demost. T II.

invitò gli Meniesi a congregarsi cogli altri in Delfo per confernare la sua elecione. Questa proposizione eccidi molto sdegao nel popolo, il quale parvea disposto a negare il suo assenso, anche a riscitio d'una nuova guerra. Demostene fa vedere quante sia intempestivo questo punifilio, e quanto pericoloso l'intruprender una nuova geerra contro Hilippo in un tempo ch' egli avrebe per alleati uttil i popoli che componevano il Collegio degli Anfizioni; i quali, col pretesto di sostener i deveni di questo sacro Tribunale, farebbero causa comme contro di Atene.

L' Aringa appartiene all' anno 3 dell' Olimp. 108, sotto l' Arconte Archia.

Iozio la crede supposta; Libanio è d'opinione che ella si bensì stata scritta da Demostene, ma non recista lo assento a quest'ultimo: qual ragione mi ci determi il si vedrà altrove.

## FILIPPICA QUINTA

#### OPPURE SESTA

#### DETTA INTORNO ALLA PACE.

 ${
m V}_{
m eggo}$ , Ateniesi, le cose nostre involte fra imbarazzi e scompigli, non solo perchè molti diritti della Repubblica vergognosamente si abbandonarono, ed è ora vana opera il cercarvi colle parole riparo; ma si anche perchè non tutti convengono nei mezzi di conservare ciò che ci resta; chi pensa a quel modo, chi a questo, ed ogni cosa è confusione e discordia. Fu sempre l'uffizio di consigliere pieno di difficoltà e di perigli: ma voi, Ateniesi, lo avete reso troppo più periglioso e difficile che pria non era. Conciossiachè, ove tutti gli altri i consigli ai fatti premettono, voi soli fra tutti i mortali allora soltanto ricorrete al consiglio, quando il fatto l'ha reso inttile. Quindi è che per tutto il tempo ov' io discorro colla memoria, mi venne fatto di scorgere che le riprensioni e i rimproverì de' vostri errori trovarono sempre appo voi approvazione ed ap-

#### FILIPPICA

plauso, ma i consigli per emendarli furono sempre inefficaci e negletti. Io non pertanto, quando voi, lasciando i tumulti e le gare, vogliate sedatamente porgermi ascolto, come conviensi ad uomini che degli affari della patria i più rilevanti consultano, porto fondata credenza di aver tali cose a proporvi, che vagliano a ristorar il passato, e a migliorar il presente.

Tuttochè io non ignori quanto talora a

qualcheardimentoso Oratore procacci appo voi di fede, e di autorità, il favellar di se stesso, e vantar ciò ch'ei disse e ch' ei fece, pure io trovo un tal atto così odioso ed abbietto che a fronte della necessità che mi astringe, posso a gran pena ridurmici. Voi però per mio avviso potrete giudicar meglio di quello ch'i oso nper dirvi, se vorrete richiamarvi allo spirito alcune di quelle cose che dianzi da me vi fur dette. Io dunque primieramente, Ateniesi, allora quando nelle turbolenze domestiche dell' Eubea alcuni vi persuasero a spedir soccorsi a Plutarco (t), e ad intraprender una guerra

<sup>(1)</sup> Ciò accadde nell'auno 1 dell'Olimp. 108., sotto l'Arconie Teofilo. Filippo dopo la presa d'Olinto, entrato in guerra aperta cogli Ateniesi, e risguardando l'Eubea come opportuna a suoi disegni contro quel popolo, si volse a fomentarne le fazioni, e a formarsi un

dispendiosa insieme ed ignobile; io, dico, il primo, anzi il solo, m'alzai ad oppormi, e poco maneò ch' io non fossi fatto in brani da coloro che adescati da vil guadagno non guardaropo di cacciarvi ad un' impresa la più sconsigliata e dannosa. Ma che? non andò guari che, avendo con vitupero da quegli stessi cui proteggeste sofferto ciò che ad alcun de' viventi non accadde mai di soffrire, scorgeste chiaramente e la reità degli altrui consigli, e l' avvedutezza de' miei. Inoltre essendomi accorto

partito nell' Isola. Pluterco, e Clitarco si disputavaue la Signoria d'Eretria, una delle principali città. Il primo se n'era già fatto Tiranno, ma temendo d'esserne cacciato da Clitarco, che sostenuto da Filippo era alla testa dei Cittadini, ricorse per ajuto agli Ateniesi, mostrando di voler mantenere la Città e l'Isola nella divozione della Repubblica. Demostene che difiidava di costui dissuase il soccorso; ma Midia cittadiuo poteute, e amico particolar di Plutarco, indusse il popolo a spedir in difesa di lui un corpo di truppe, di cui ebbe il comando Focione. Il Tiranuo pagò i servigi degli Ateniesi colla più indegna perfidia. Sedotto occultamente da Filippo corruppe i mercenarj, ch' erauo al soldo d' Atene, e si dichiarò apertamente contro i suoi benefattori. Focione non si sbigottì, ma trioufò ad un tempo del traditore e dei nemici, e battuti i Macedoni, cacciò Plutarco da Eretria. Gli Ateniesi perdettero il frutto di questa vittoria. Focione su richiamato, e spedito in suo luogo Molosso. La fortuna cangiò insieme col Capitano: l'armata di Molosso fu togliata a pezzi, ed egli stesso rimase prigioniero di Filippo.

che l' Istrione Neottolemo (2), col pretesto della sua arte fatto baldanzoso e sicuro, macchinava la ruina della Città, e presso voi era la lancia e il faccendier di Filippo, osai publicamente avvertirvene, mosso non già da nimicizia privata e da spirito di caltunia, ma da zelo del vero e del giusto, come si conobbe

(2) Questo Neottolemo era un celebre Poeta Tragico, beuchè Demostene affetti di trattarlo da semplice Istrione. Questa istessa professione però non avea nulla di disonorante presso i Greci, e non escludeva dai primi posti . Eschiue d' Istrione divenne Ministro , ed Aristodemo altro Istrione, di cui si parla in una Filippica, fu l'anuo inuanzi spedito a Filippo Ambasciadore per la pace. Neottolemo col pretesto di esercitar la sua arte dovea andarsene liberamente a Filippo, da cui istruito di ciò che aveva a farsi, poteva, tornato in Atene, corrompere gli Oratori e i principali del nopolo. Ne mi spiace il riflesso del Lucchesini, che forse lo stesso Neottolemo nelle sue Tragedie con cenni indiretti , e sotto il nome difinti personaggi , disponesse il popolo a favorir il Macedone, come appunto in Roma fece più d'una volta il celebre Roscio in favor di Cicerone . I Poeti Drammatici trattavano sul Teatro i più grandi affari di Stato, e parlavano senza riserva delle cose, e delle persone. Questa avrebbe potuto essere una specie di censura utile ai costumi e al governo, se non avesse degenerato nella più sfrenata liceuza, e non fosse divenuta il più efficace strumento della calunnia. Il merito il più luminoso , la virtù la più illibata era esposta a mille tratti mordaci : il più saggio dell'antichità fu lo scopo delle maligue buffonerie d' Aristofane ; esse prepararono la strada alle calunnie di Anito, e la morte di Socrate fu l'infamia del Teatro Greco.

dal fatto. Nè io in ciò intendo di rimproverare i partigiani di Neottolemo, che fur più di uno, ma voi stessi, Ateniesi. Imperciocchè, quando foste stati alle Feste di Bacco spettatori d'una 'Tragedia, e non già radunati in Consiglio a deliberare della comune salvezza, non potevate certamente nè ascoltar lui con più favore, në ributtar me con più sdegno. Ed ora costui, che andava spargendo di far una gita nello Stato de' nemici solo per riscuoter colà alcune somme che gli eran dovute; somme che al suo ritorno spacciava di voler offerire ai servigi della Repubblica, costui che si lagnava tuttora esser dura cosa e crudele incolpar alcuno perchè trasportasse da un paese all' altro le sue sostanze; come prima la guerra lo liberò da ogni sospetto, cambiate in denaro le rendite che aveva nell' Attica, siccome a tutti è notorio, passò pubblicamente a Filippo, e gli divenne dimestico (3). Questi

(5) Egli si stabili alla corte di Macedonia, ove colle opere del uso spirito si rese caro a Filippo ottimo conoscitor dei talenti. Nel giorno che questo Re accingezidosi alla sua spedizione contro la Persia, celebrava con gran pompa le nozze di Cleopatra sua figlia con Alessandro Re de' Molossi, Neottolemo rappresentò un componimento Drammatico intitolaso Cinira adatato alla circostanza della spedizione. Questo dramma fu poi chiamato funesto e di mal augurno, poichè, avendo di Posta inserito in suo alcuni tratti, cei quali intendeva

\*\*

due fatti, Ateniesi, sono bastevoli testimoni della mia lealtà e previdenza. Aggiungerò un terzo esempio, indi passerò al punto del quale intendo parlarvi. Allora quando i vostri Ambasciatori toruarono colla ratificazione del trattato di pace, ben vi sovviene delle maguisiche promesse che per alcuni arditamente vi suro fatte (4): sarebbero ripopolate Te-

di presagir la caduta del Re di Persia, accadde che serza saperlo, venue a presagir la morte di Ellippo nesso, il quale in quel giorno medesimo e in mezzo a quella solemnità fin assassinato da Panania. Diodoro di Sicilia ci ha conservato lo squarcio più notabile de componimento di Neottolemo, che parmi deguo d'esser qui riferiro per la singolarità del fatto, e per la nobile somalezza del sentimento. Io lo dò tradotto cola missibilia libertà, inatto più che il senso riesce in qualche luogo ambiguo, non so se per la scorrezione del Testo, o per un po di garbuglio poetico.

Fano mortal, col tuo pensiero abbraccia Vasia ampiezza di terre, e mole a mole Imponi, e varca coll'orgoglio il cielo, Certo di vita avventurata eterna. Folle I nell'opre tue già si framezza Spasio, immenso di tenebre; già ratto Con invisibil piè s' avazza, e tronca

L'intensate aperaze orrida morte.

(4) Questo tratto è diretto contro Eschine rivale di
Demostene in eloquenza e in politica. Gli Atenisi che
dopo la presa d'Ulinto aveano apertamente dichiarata
la guérra a Filippo se ne stanacrono ben tonto, e bramarono di aver la pace. Filippo che invitato dai Tebani desiderava di por fine alla guerra sacra, e disporre
a suo senno dei destino della Crecia, vegendo di non

spia (5) e Platea (6) ; Filippo , assoggettati i Focesi, gli avrebbe salvi ; i Tebani sarebbero

poter riuscire ne' suoi disegni finchè avea gli Ateniesi nemici, si mostrò loro assai propenso, e per mezzo dei suoi mercenari fece sì che gli Ateniesi s'indussero a spedireli dieci Ambasciadori, fra i quali Eschine e Demostene, per fissar le condizioni del trattato. Eschine sorrotto dal Macedone, al suo ritorno empiè il popolo di belle speranze, e lo assicuro che Filippo eseguirebbe tutto ciò che qui è riferito . Demostene cercò di disingannarli sopra queste false promesse, ma gli Ateniesi sedotti conchinsero la pace. Il fatto fece ben tosto conoscere che Filippo era un giuntatore, ed Eschine un impostore soleune; giacche di tante promesse non se ne verificò neppur una . Queste cose sono diffusamente esposte nell' Aringa di Demostene intorno l' Ambascoria, che appunto ha per oggetto di far condannare Eschine come reo di tradimento per essersi lasciato corrompere dai doni di Filippo, ed aver con false relazioni indotto la Repubblica ad una pace vergognosa e funesta.

(5) Città della Beozia sempre avversa ai Tebaui, da cui fu distrutta nel corso della guerra contro Spurta.

(6) Altra città della Beozia presso il monte Citerone, non lungi dal fiume Aspop, reas Emosa per la rotta ivi ricevuta da Mardonio, Capitano di Serse, che vi restò uccito. Si distituse costantemente per l'amicizia verso gli Ataniesia, ch' ella risquardava come protestori contro la prepotenza del Tebani. Dopo varie viceude finalimente apianata dai foudamenti da questo popolo nella guerra dianzi mentovata. Tutti i Platessi che si salvarono dalla strage trovarono una nuova patria in Atene che dicele loro il titolo e il diritto di cittadint. Il ristabilimento di queste due Città stava molto a cuore agli Ateniesi, come atto ad jadebolire e a tenera frequi Tebani.

gastigati della loro badanza; Oropo (7) sarebbe vostra, vi si darebbe l' Eubea (8) in cam-

(7) Città marittima posta fra l' Attica, e la Beozia, zimpetto ad Eretria nell'Enbea. Gli Ateniesi e i Tebani se ne disputarono il possesso, ed ella cangiò di padroni più d'una volta. L'anno 5. dell'Olimp. 103. Temisone Tiranno d'Eretria la tolse agli Ateniesi che allora ne avevano il dominio. Ma mentre questi con forze superiori si apparecchiavano a ricuperarla, sopracgiun ero i Tebani, ed avendo acchetato il contrasto di ambe le porti con fingere di ricever in deposito quella Città, e di volersi far arbitri delle loro contese, la ritennero per se, ne più pensarono a restituirla. il raequistar Oropo stava sommamente a cuore agli Ateniesi: essi non l'ottennero che per benefizio di Filippo medesimo dopo la battaglia di Cheronea. Del resto fu questa una Città assai benemerita dell'eloquenza. Un Aringa di Callistrato intorno Oropo fece Oratore Demostene, ed Oropo stessa fe sentire ai vincitori de la Grecia che l'impero della facondia risiedeva ancora nei vinti. Gli Ateniesi in tempo d'un'estrema carestia non consultarono altre leggi che quelle della necessità, e saccheggiarono Oropo loro allesta. Quegli abitanti portarono le loro querele al Senato di Roma. La causa degli Ateniesi aveva bisogno d'un avvocato che fosse maestro nell'arte: ed essi lo trovarono nella persona di Carneade, capo dell' Ambasceria. Questo eccellente Oratore co'suoi artifizi, e colla delicatezza del suo stile seppe così bene supplire alla mancanza delle ragioni, ed affascinò per modo lo spirito del Senato, che questo ebbe a dire: Atene c' invia Ambasciadori non per giustificarsi, o placarci, ma per costringerci a fare ciò che le piace e le giova .

(8) Cioè a dire, quelle città ch'egli aveva occupate in quell'Isola per mezzo de'suoi fazionar, e date in preda a' Tiranni che gli ubbidivano. Le suddette città essenbio d' Anfipoli, e cotali altre belle speranze, o per dir meglio menzogne: dalle quali sedotti, chiudendo gli occhi alla giustizia, all'utilità, all' onor vostro, abbandonaste i Focesi (9), infelici vittime della vostra sconsigliata credulità. Io, che feci allora? non concorsi già ad ingannarvi, nè tacqui: ma, come ben vi rimembra, protestai altamente che di tutte queste cose io non ne sapeta, e non ne aspet

dosi ribellate ad Atene, sembravano dar qualche diritto alla Repubblica di metterle sotto il giogo. Sembra che Filippo non s' impradonisse di tutta l'Isola che posteriormente.

(9) Gli Ateniesi sedotti dalle promesse di Eschine, sedussero i Focesi loro alleati, e gli uni e gli altri trascurarono le cautele necessarie. Filippo entrò nella Focide senza resistenza, e i Focesi non pensarono ad altro che ad implorar la clemenza non già del vincitore, ma del sovrano. Faleco loro Capitano ottenne di potersi ritirar co' suoi mercenari nel Peloponneso; gli altri dovettero arrendersi a discrezione . Filippo, affettando una finta religione ed un rispetto artificioso per gli Anfizioni, rimise il destino dei Focesì al loro collegio. Questo tribunale fulminò contro quel popolo sciaurato una sentenza severissima, che le città della Focide fossero rovinate, che tutte si riducessero in borghi di 50 fuochi al più, e i borghi fossero tra loro in distanza d' uno stadio, che i sacrileghi fossero proscritti e messi a morte senza pietà, e gli altri obbligati ad un tributo anuno di 60 talenti, che doveva esigersi sino all' intera restituzione di 60000 talenti , somma a cui montavano le rapine fatte dai Capitani dei Focesi nel tempio di Delfo.

tava pur una; e che cotesto promettitore volea la beffa del fatto vostro. Queste prove della mia antivedenza non le reco già io in mezzo per trarne gloria di particolare sagacità , nè credo d' aver sopra gli altri verun vantaggio, fuorchè quello che risulta da due cagioni: l'una di esse si è la fortuna, Ateniesi, la quale nelle umane cose a qualunque accorgimento sovrasta; l'altra è la costante illibatezza che governa ogni mio giudizio e pensiero: sendochè nou ci fu mai chi potesse prendermi all'esca d'alcun guadagno (10), e traviarmi dal sentiero di verità. Con tali disposizioni, non è meraviglia se nei pubblici affari io colgo nel segno, e se tosto mi si affaccia allo spirito ciò che giova veracemente alla patria. Ma qualora in uno de' gusci della bilancia vi metti l' oro, il guscio trabocca, e seco insieme il giudizio, nè da chi ha preso un simil vezzo può mai sperarsi un sano e leale consiglio.

(10) Se si ascolta Eschine e Dinarco, il nostro Oratore era assi lontano da questo merito. Essi gli attribuiscono molti tratti di venalità contrari al carattere di nomo onesto e di Cittadino. Ma la calumnia era così comune in Atene, il pepolo era così pronto a credere le imputazioni più odiose sulla più leggiera apparenza, gli accusatori mostravano un' ammostia personale coi eccessiva e sfacciata, che le accuse le meglio circostanziate debbono esserci ragione/oimente sospette. Yedi la Vita di Demosteure, e l'annota ziose (57). 1

Ora vegnendo al mio assun to, io dirò dunque, Ateniesi , che qualunque progetto serbiate in mente, o vogliate voi con sussidi, o con alleanze, o con altro ristorare e fi ancheggiar la Repubblica, dovete innanzia tutto aver mira di non romper la pace già stabilita; non già per. ch'io la creda gran fatto desiderabile, nè degna d'Atene, ma perchè, qualunque ella siasi, era vie meglio per voi il non fermarla in addietro, che adesso il romperla. Imperocchè noi ci lasciammo spogliare di molti presidi, di cui se al presente foste muniti , la guerra vi riuscirebbe men perigliosa e men grave. Dovete inoltre guardarvi dal commettere che quei popoli ch' ora si trovano adunati, e per Anfizioni si spacciano (11), non si credano astretti

<sup>(11)</sup> Éra questo un Consiglio che potea chiamarsi gli Nadi Generali della Grecia i. Pu così detto da Amizione, antico Re di Tesseglia che primo lo istitui: se pur non cogliamo credere con qualche erudito ragionatore che il termine d'Anfizioni secondo un'altra etimologia non voglia diri altro che circonvicini; e che questa non fosee dappriame che una confederazione d'alcuni piccioli Stati continanti, per difendere dalle invasioni dei Nacedoni e di altri popoli barbari che infessavano la Grecia, o più propriamente l'antica Ellade. A peco a peco la confederazione si ampliò, e a misura che le popolazioni dei Greci si andavano civilitzando, ambirono d'esser agregata e questo Consiglio che perfezionava la società, ed assicurava la salvaza como-ne. Tutta la Greca dividevasi in 12 popoli, cioè a dire in 12 arguantare di redevasi in 21 popoli, cioè a dire in 12 arguantare.

dalla vostra condotta ad armarsi, o non pren-

vari Comuni che comprendevano molte Città. Cadauno di questi popoli , o meglio Distretti , avea sotto di seun certo numero di Stati Anfizionici , e cadauno di questi senza veruna distinzione di dignità o di grandezza avea diritto di spedire regolarmente alla ragunanza degli Aufizioni due Deputati . Le Città principali aveano sotto di se alcune Città inferiori che venivano rappresentate dal Deputato della Città dominante . I due Deputati chiamavansi l'uno Jeromnemone ossia Ricordator delle cuse sacre, o Pontefice, l'altro Pilagoro, ossia l' Orator delle Pile o Termopile . L' Jeromnemone era tratto a sorte, e durava un'anno : a lui era confidata la cura della religione e dei sacri riti . Il Pilagoro sosteneva gl' interessi della sua Città, e questo era eletto coi voti all'occasione di ciascuna ragunanza particolare . I due deputati benchè avessero funzioni diverse , aveano però pari facoltà nel dare il voto intorno agli affari comuui. Così cadauna città rappresentata da' suoi Deputati avea due voti . Uno dei Jeromnemoni presiedeva a vicenda al Concilio, e raccoglieva i voti. Le ragunanze del Concilio non si tenevano anticamente che alle Termopile in tempo d'Antunno. In progresso di tempo esseudo incaricati di presiedere ai giuochi Piti celebrati in Delfo, cominciarono gli Anfizioni a ragunar il loro Concilio anche in Delfo nel tempo di Primavera . La giurisdizione di questo Collegio si estendeva a' punti della religion nazionale, a tutte le cause di profonazione, e d'empietà : come pure alle questioni che interessavano l'intero corpo della nazione, e risguardavano il diritto pubblico . Avevano gli Anfizioni autorità di deciderne sovranamente : d'imporre pene pecuniarie ai colpevoli, ed anche di far leve di soldati, e dichiarar la guerra a que popoli che ricusavano d'assoggettarsi ai loro decreti. Abbiam veduto che la guerra Focese, detta anche la guerra Sacra, ebbe oridano pretesto di farvi guerra. Imperciocché qualora noi rompessimo la guerra con Filippo per cagion d'Anfipoli, o per qualche altra querela particolare, che non risguardasse nò gli Argivi, nè i Tebani, nè i Tessali, io non so credere che questi si movessero a darci briga; e meno degli altri ( nè sia qui chi mi fra-

gine da un decreto degli Anfizioni, con cui condannarouo i Focesi ad una grossa pena pecuniaria per aver coltivato un terreno consacrato ad Apollo . Vedremo che da li a non molto se n'accese un'altra simile contro i Locresi per un somigliante delitto. La Grecia dovette a queste due guerre sacre prima la dipendenza, poi la servità: tanto il pretesto della Religione servi bene in ogui tempo alle mire ambiziose dei Principi. I Focesi dichiarati sacrileghi furono esclusi dal Collegio degli Anfizioni, e questo privilegio fu conferito a Filippo, disensor della Religione. Con ciò i Macedoni, che sino a quel tempo non erauo risguardati come membri del corpo Elleuico, nou furouo più distinti dai Greci. Questa elezione di Filippo fu però fatta tumultuariamente, e senza le debite formalità, mancandovi i Deputati di varie città, é specialmente quelli d'Atene e di Sparta. Quindi è che Demostene in questo luogo gli risguarda come Anfizioni supposti, e mostra di credere il loro decreto irregolare e illegittimo. Del resto da indi in poi tutti gli affari della Grecia non si regolarono che secondo la volontà di Filippo. Così l'autorità e la riputazione degli Anfizioni andò scemando di giorno in giorno, finchè, sendo la Grecia divenuta provincia Romana, non si lasciò a questo corpo che la cura delle cerimonie religiose, e l'autorità di lanciar qualche sacra maledizione che più nou somigliava ai fulmini di Giove, ma ai vani scoppi di Salmoneo.

storni) i Tebani: non già perchè ci siano gran fatto amici, nè perchè non amassero di far piacere a Filippo, ma perchè scorgono chiaramente, benchè abbiano voce di grossi (12), che in una guerra di tal fatta, quando essi vi s' intromettano, sopra loro ne cadrebbe il peso (13), e il frutto lo si divorerebbe interamente il loro alleato. Non è perciò verisimile che vogliano esporsi a un tal rischio, ove non abbiano comune tra loro e l' oggetto e la cagion della guerra. E similmente se prendessimo a

(12) I Tebani, come pare tutti i Beozi, «reauo fama di stupidi, e senza gusto, ni sembra che abbia lore giovato molto che le Muse tenessero la loro Corte sopra uno dei loro monti. Porco di Beozia, testa Beotica erano espressioni proverbiali contro di quelli, che, come dice Moliete, aveano la forma ingoffata nella maeira. Cicerone attribuise ciò alla differensa del cima. L'aria sottile d' Atene, dic'egli, vi forma uomini spiritone e svegliati; l'aria grassolana di Tebe gli fa stupidi e peanti. Vien anche rimproverato loro un altro dietto, che s'accorda assai bene col primo; quest'è di esser i più famosi mangiatori di Grecia. I Tebani, dicea non so chi, si assomigliano ai vast: tanto sono, quanto capiscono. E Timocle Comico:

Poi venni a Tebe, ove abitanti albergano Infaticabilmente a mangiar prodi, Non uomini, ma gole: essi dividono Tutta la vita lor fra 'l desso . e 'l cesso .

(13) Se Filippo si fosse mosso a'danni dell'Attica, avrebbe dovuto passar necessariamente per la Beozie, la quale probabilmente sarebbe diventta il teatro della guerra, con danno gravissimo dei Tebani.

gnerreggiar co'Tebani per Oropo, o per altra cagione privata, non v'è ragion di temere che abbiamo a ridurci agli estremi. Mercecchè quei popoli che sogliono esser ausiliari d' Atene e di Tebe, sarebbero presti a soccorrere a quella o a questa, ove ardano le case nostre, ma non già ove il foco voglia appiccarsi alle altrui. Tal è la natura delle alleanze, di quelle ancora che più religiosamente si osservano, anzi pur tale è la natura degli animi umani, che i partegiani più caldi dei Tebani o degli Ateniesi, gli uni e gli altri vorranno salvi, niuno signore. Perciocchè ciascheduno ama gli altri mirando a se, nè può esserci alcuno che brani che una potenza opprima si fattamente la sua rivale, che possa, ove le sia in grado, soggiogar tutte l'altre. Che è dunque ciò ch'io temo, e di che affermo che abbiamo gelosamente a guardarci? Questo, Ateniesi, di non dar ai Greci pretesto di far causa comune contro di noi, e di unir le loro forze ai danni di Atene. Imperciocche, sendo già i Messeni (14),

<sup>(14)</sup> Messene, Città altre volte potente del Pelopenneso, e capo della provincia di questo nome, fu celebre negli antichi tempi per le lunghissime e ostinate guerre chi chbe a sostener contro Sparta, nelle quali dall'un partito e dall'altro si gareggiò d'eroismo e d'atrocità. In capo a motia anni la guerra terminò colla distruzion di Messene e col totale sterminio degli abitauti. Quei Demost. T. II.

e gli Argivi (15), e quei di Megalopo-

pochi che si salvarono dalla strage, nè vollero assoggentari alla schiavità, andarono raminghi per le città della Grecia, portando seco e trasmetlendo ai toro poseri l'odio contro Sperta, e l'inestinguibile desiderio di tornare nelle antiche sedi de' lor meggiori. Duro 5 soami l'estilo di questa miera stirpe. Finalmiente Epaminonda, dopo la famosa battaglia di Leuttra, con un tratto luminoso d'umantità e di politica richiamò i messeni disperai, rilabbricò la loro Città, e gli rimise in possesso del loro antico patrumosio. Con ciò venne ggli a guadagnarsi l'affetto dei Greci e ad indebolir maggiormente gli Spartani, che oltre l'aver perduto quel tratto di passe, a verano a fronte un popolo di nemici arrabbiati, ed interemente consacrati ai Tebani.

(15) Gli abitanti dell' Argolide', piccola provincia del Peloponnesa. I Re di Argo furono de' più antichi fra i Greci , ch'è quanto a dire che questo Stato fu de' primi ad aver un Capo, e qualche forma di governo. Inaco e Danao, l'uno come si crede di Fenicia, l'altro di Egitto, vi condussero colonie. Dopo la guerra di Troja il governo monarchico vi fu abolito, e la città si resse a comune. Il titolo d'Argivi dato comunemente ai Greci mostra che Argo godeva d'una ragguardevol potenza a' tempi della Grecia ancora selvaggia. Questa però audò acemando a misura che audò innalzandosi quella di Sparta. È celebre la guerra tra gli Argivi e i Lacedemoni per il territorio di Tirea posto nel mezzo. Trecento campioni scelti da una parte e dall'altra sostennero i diritti delle loro patrie: la battaglia durò sino a notte, ne rimasero vivi che tre , due di Argo , ed uno di Sparta . Gli Argivi superiori di numero si credettero vincitori e ne andarono spargendo la fama : ma lo Spartano rimasto sul campo di battaglia, avendo spogliati gli estinti, ne mostrava l'arme, come trofei della sua vittoria. Si venne di nuovo alle mani ; e Sparta restò

li (16), e gli altri del Peloponneso (17), che hanno il medesimo intendimento (18), mal affetți verso di noi per ls pace ed alleanza coi Lacedemoni (19), e per aver noi mostrato di acconsentire alle loro ingiurie; sendo i Tebani, che a detto d'ognuno sono nostri naturali nemici, esacerbati ora vie mazgiormente perchè ri-

vincitrice. Si perpetnò tra questi due popoli una gara e una inimicizia implacabile. Argo fu sempre prouta a collegarsi coi nemici di Sparta, ma uon potè mai giunger ad ecclissare la sua rivale, o scuoterne il giogo.

(16) Dopo la battaglia di L'euttra, gli Argivi e gli Arcadi mossero guerra ai Lecelemonj, e vincitori in varie
picciole saramuccie furono alfine da questi pienamente
sconfitti. Alfora temendo di peggio dal risentimento
degli Spartanii, penaranono di fiabbricar una città sulle
frontiere della Laconia, che assicurasse la loro salvezza, e fosse di feno ai nemici. Questa città dalla sua
ampiezza fu denominata Megalopoli, o Città grande. Ella
merità d'esser celebre per essere stata patria di Filopemene, chiamato l' ultimo the' Greci, e di Polibio, Storico il più senato di questa nazione.

(17) Ora la Morza, Penisola unita al resto della Grecia; per mezzo dell'Istmo di Corinto, largo non più di sei miglia. Le sue provincie erano la Laconia, la Messenia, l'Arcadia, l'Elide, l'Argolide, e l'Acaja. (18) Che sono mal affetti a Sparta.

(c) Le Città del Peloponneo inanimate dalla sconfitta degli Spartani a Leuttra si sollevarono mitamente per iscontere il giogo di Sparta, e ricorsero alla protesione d'Atene, poce dianzi nemica di questa Repubblica. Ma gli Ateniesi che cominciavano a temer più Tebe, che Sparta, non volleva oderrie alla lega, e strinsero anzi alleanna co' Lacademoni, inviando Ificrate in loro soccorno. cettammo nell'Attica i lor fuorusciti (20), e perchè in ogni occasione mostrammo contro quel popolo una costante animosità; sendo alfine anche i Tessali da noi alienati, perchè demmo asilo agli sventurati Focesi (21): se a tutto questo si aggiunge l'odio di l'ilippo, perchè vogliamo escluderlo dal Collegio degli Anfizioni, temo, Ateniesi, che tutti costoro per vendicar le loro private querele non si prevalgano dell' autorità di quel Collegio medesimo, e non iscoppi contro di noi un incendio universale di guerra.

E questa guerra, Ateniesi, come sia incominciata, può per avventura andar più oltre di quel che lo comportano le mire di cadauno de nostri nemici; come appunto accadde nell' ultima guerra di Focide. Perciocchè voi ben sapete che nè i Tebani, nè Filippo, nè i Tessali non s'accordavano negli stessi disegni, benchè tutti però cospirassero, senza volerlo, allo

<sup>(20)</sup> Molte città della Beozia nella guerra sacra tenmero la parte dei Pocossi. I Tebani , terminata la guerra fatti padroni di quelle città, ne trattarone gli abitanti assai crudelmente, dal che furono costretti a rifuggirsi in Atene.

<sup>(21)</sup> I Tessali odiavano particolarmente i Focesi, lore antichi nemici, aì perche questi gli avevano eschiai dal Collegio degli Anfizioni, e si'anche perche negli ultimi tempi Onomarco Capo de Focesi aveva favorito Licofrome Tiramo di Fera.

stesso fine. I Tebani, a cagion d'esempio, non poterono vietar a Filippo d'impadronirsi del passo delle Termopile (22), nè di venir da sezzo a rarccoglier tuttala gloria dei loro passati travagli (23): dico la gloria, poichè quanto al vantaggio, e all'aumento di potenza e di Stato, le cose non potevano andar meglio per Tebe (24); ma quanto all'onore, l'esito della guerra le fu anzi vituperoso che no. Conciossiachè se non compariva Filippo i Tebani non sarebbero venuti a capo di questa impresa. Or questo non volevan già essi: ma bramando d'insignorirsi d'Orcomeno (25) e di

<sup>(22)</sup> Lo stretto delle Termopile dopo la guerra restó in poter di Filippo. È verisimile che i Tebani avrebbero voluto che questo passo importante fosse piuttosto in loro mano che in quelle del Macedone.

<sup>(25)</sup> I Tebani avevano per dieci anni sostennto quasi edi tutto il peso della guerra sacra, ed in fine si trovavano esausti, e di denaro e di forze, poco meno dei Foccsi. Ricorsero dunque a Filippo, il quale può dirigi che terminasse la guerra co nome. I Foccio non carono tentar le difese, e Filippo ebbe tutto l'onore di questa difficilissima guerra senza snudar la spada. Questo difficilissima guerra senza snudar la spada. Questo di proporte del proporte de

<sup>(24)</sup> Filippo concesse ai Tebani varie città della Beo-2ia, e una gran parte della Focide.

<sup>(25)</sup> Una delle più belle città della Beozia, e famosa per il Tempio delle tre Grazie, uno de più antichi che fossero in tutta la Grecia. Fu già potente ed estutla di

Coronea (26), nè potendo ottenerle da per se soli, anche l'altre cose loro malgrado soffersero. Filippo, osano alcuni affermare, non avea punto vaglia di render ai Tebani le due mentovate Città, ma ci fu costretto. lo però gli lascio cianciare, sendo ben certo ch' egli non avea tanto a cuore Coronea ed Orcomeno, quanto l'acquisto dello stretto, e la gloria d'aver egli compiuta la guerra, e l'onore di presieder ai giuochi Piti (27): questi , questi erano gli

Tebe, ma fu smantellata dai Tebani nella guerra contro Sparta, dopo la battaglia di Mantinea. Fu presso Orcomeno che in tempi assai posteriori, Silla guerreggiando con Mitridate seppe con un tratto maschio e delicato rassicurare e ritenere i suoi soldati ch' erano sul punto d'abbaudonarlo. S'arrestò egli solo, e rivolto a loro, figliuoli miei, disse, tornati che siate a casa, quando vi si domanderà, ove abbiate lasciato il vostro Capitano, non vi scordate di rispondere che lo lasciaste ad Orcomeno. Con queste sole parole egli arrestò i fuggitivi, e guadagno la battaglia. Toureil .

(26) Coroueá era un'altra città della Beozia presso il monte Elicona, ove si teneva il consiglio detto il Panbeozio composto dei Deputati delle città principali di quella provincia. I Focesi l'anno precedente aveane

prese ai Tebani le due mentovate città.

(27) I giuochi Piti si celebravano di cinqu'anni in cinqu' anni a Delfo in onore di Apollo. Secondo la comune opinione de' Greci erano così detti dalla vittoria che Apollo riportò contro il serpente Pitone ; fosse poi questo un serpente , o un famoso ladrone di questo nome, come crede Strabone. Questi giuochi stabiliti nei tempi eroici, e iti poscia in disuso, racquistarono il loro antico splendore l' anuo 3 dell' Olimp. 48 per ooggetti principali delle sue brame. Finalmente i Tessali non amavano l'ingrandimento nò dei Tebani, nò di Filippo, stimando che la grandezza dell'uno o degli altri dovesse tornare in lor danno. Ma siccome due cose ardentemente bramavano, un seggio tra gli Anfizioni (28), ed i profitti (29) di Del-

pera di Euribeco di Tessaglia, che pel suo valore e i suoi fatti d'arme ottenue il nome di nuovo Achille. Dopo quel tempo i Greci annoveravano talvolta gli anni dalle Pittiadi. Gli Anfazioni presiedevano a questi guochi in qualità di giudici, o d'Agonateti. Quest'onore era dai Greci tenuto in aliasimo pregio. Demostene in maa Filippica si sdegna altamente che Filippo vi presiedesse per procuratore, quasi una tal dignità nou fosse abbastanza disonorata ov'egli ci presiedeva in persona.

(28) I Focesi padroni del tempio di Delfo aveano fatto escludere, non so con quali pretesti, dal Collegio degli Anfizioni i Tessali loro nemici. Questi nulla più bramavano che di rientrarvi. La dignità d' Anfizione è chiamata nel Greco Pilea, dal primo stabilimento alle Termopile.

(a9) Per profiti di Delfo il Volfo intende qualche porzione di quel territorio, che i Tessali bramasero di appropriarsi. Ma b più verisimile che i Tessali pretendessero di esser fatti padroni del Tenpio, escluis Focesi che diazui lo possederano, e di amministrarra le rendite, come in fatti accadde. Potrebbe anche completturrari che siccome concreva a Delfo una folla immensa di popolo, e la città doveva in conseguenza esser molto ricca e copiosa di derrate e di merci necessarie all'uso dei sacrifizi, così questo si riferiase ad una qualche gabella stabilita in Delfo, della quale i Tessali penassaero di trar profitto.

fo (30), cosi concorsero all' impresa comune,

(30) Delfo famosa città della Focide, situata alla metà del monte Parnaso. Era celebre per il tempio e per l'Oracolo d'Apollo , che la rendeva come il Santuario di tutta la Grecia. Fondatrici di questa santa divozione furon le capre. Lo spiraglio d'una voragine del monte Parnaso mandando un' esalazione particolare mise in movimento i piedi delle capre, e fece far loro degli scambietti più che caprini . I pastori che si avvicinarono, sentirono montar al capo un vapore che produceva in loro contorsioni e vaneggiamenti. Noi gli avremmo probabilmente presi per pazzi o ubbriachi, ma i Greci conobbero chiaramente che coloro erano invasati da uno spirito divino: e siccome qualche persona nel suo vaneggiamento parlando così all'impazzata avea colto per caso nel vero, così si conchinse che l'esalazione che nsciva di la communicava il dono della Profezia. Si costrui dunque un tripode che fu posto sopra il sacro buco, e una donna assisa sopra di quello, ricevendone l' esalazioni profetiche, cominciò a rispondere a chiunque la consultava. Questa douna era detta la Pitia, e doveva esser vergine, onde avesse i vapori più facilmente. Ben tosto vi si eresse un tempio, che la superstizione colmò di ricchezze e d'offerte, sicche divenne il più magnifico di tutta la Grecia. I Sacerdoti che presiedevano al tempio dirigevano la Pitia , la quale , secondo le istruzioni ricevute, dava a nome del Dio risposte strane ed equivoche, ben certa che, comunque riuscisse la cosa, i divoti ingeguosi ci troverebbero, dopo il fatto, una spiegazione felicissima, e l'onor dell'Oracolo sarebbe in sicuro. Apollo dovea certamente parlare in versi; ma l' Apollo Delfico era soggetto assai spesso a violar le leggi della prosodia; e i libertini dicevano che il peggior di tutti i Poeti era il Dio della Poesia. Quindi la Pitia in progresso di tempo credè co-a più prudeute il ridursi alla prosa : novità che dalle persone pie fu riputata una disgrazia, ed attribuita ai progressi dell'ine si collegarono. Voi troverete dunque che ciascuno di loro per soddisfar ad alcune mire particolari si lasciò trasportar più oltre di quel che avrebbe voluto. Egli è dunque necessario che andiate adagio ai ma passi, ed usiate la più scrupolosa cantela.

Che dunque? dobbiamo noi per cotesti tuoi timori lasciarci dar legge? e ci conforti tu a questo? Non già: bensi v'addito i mezzi di conservar la dignità della Repubblica, di schifar la guerra, e di farvi rispettar dalla Grecia come moderati e prudenti. E quanto a cotesti baldanzosi che ci cacciano ad ogni rischio, nè sanno o vogliono prevederne le conseguenze (31), farò loro questo breve ragionamento: Noi lasciammo, Ateniesi, che i Tebani abbiano Oropo: se alcuno ce ne domanda il perchè

creduità che giungava ad indispettire Apollo. Di fatto la Filonofia diffusa tra i Crei andò a poco a poco indebolendo le forze della superatirione : e finalmente il Crisitanesimo trionfante, e posto sul trono, atterrando
l'Idolatria e i Tempi, foce tacere interamente gli Orasoli · Varj Eruditi antichi e moderni credettero assai finor
di proposito di servir alla vera religione col osotener
che gli Oracoli erano dettati dai Demonj. Ma il Vauala e il Fontenelle dimostrarono invincibilmente il contrario, e fecero conocerre, che agli Oracoli non presicavano altri demonj che la Interies a l'interesse.

(51) Demostene si scorda d'aver egli stesso meritato questa tuccia più d'una volta. risponderemo certamente, per brama di schifar la guerra. Similmente a Filippo coll' ultimo trattato di pace cedemmo Anfipoli (32), sostenemmo che i Cardiani siano distinti dagli altri popoli del Chersoneso (33), che il Re di Caria (34) tenga Chio (35),

(32) Nelle condizioni della pace tra Filippo e gli Ateniesi, si era stabilito che il Macedone riterrebbe ciò che aveva occupato.

(33) Cardia città considerabile posta nell'Istmo del Chersoneso di Tracia, apriva l'adito a quella penisola, e la dominava . Avendo Cersoblette Re di Tracia ceduto il Chersoneso agli Ateniesi, i Cardiani pretesero di non esser compresi fra i popoli della penisola , e ricusarono di sottomettersi. Nella guerra tra gli Ateniesi e Filippo si misero sotto la protezione del Macedone, e per mezzo di esso ottennero d'esser eccettnati dalla legge comune, che sottometteva agli Ateuiesi tutti gli abitanti del Chersoneso. Dalle Aringhe seguenti apparisce che gli Ateniesi dissimulavano piuttosto un tal pregiudizio ai loro diritti, di quello che vi acconsentissero. Di Cardia e del Chersoneso si parlerà più diffusamente nell' Aringa di questo titolo. Del resto Cardia fu patria d' Eumene, uno de'più grandi Capitani d' Alessandro, e al tempo de'suoi successori fra tanti ladroni il solo Eroe.

(54) Caria, provincia dell' Asia Minore, che avera per capitale Alicarnasso. I Regoli di questo stato lo tenevauo come in feudo dalla Persia. Al tempo di quest' Aringa il Re di Caria era Idrico, fratello d' Artenisia. Quanto al fatto se ne parlerà nell' Aringa per la liberià de' Rodiani.

(55) Isola dell' Jonia, ora S\(\tilde{c}i\)o . I suoi abitanti al tempo di Tucidide passavano per i più ricchi di Grecia . Aderì al partito d' Atene, o di Sparta, secondo la fortuna di quelle Repubbliche. Dopo la pace d' AuCoo(36)e Rodi(37)sotto dise, chequeidi Bizanzio(38)eorseggino impunementea lor grado(39); perchè mai tutto ciò? se non perchè credemo mo che questi scapiti compensati dal vantaggio della pace siano da preferirsi all'incertez-

talcida fu colle altre città dichiarata libera, conservandosi però alleata degli Ateniesi fino al tempo della guerra sociale.

(36) Isola del Mar Egeo, presso la spiaggia di Caria', patria d'Apelle e d'Ippocrate, ora Zangro. Fatta libera, ra, come l'altre città e disole di Grecia, e temendo poi d'esser assoggettata dagli Ateniesi, si uni a Rodi, e a Bizanzio nella guerra sociale, e si fe ligia del Re di Caria.

(57) Grand' hola presso l' Ania nel mar Carpazio fiamosa pel suo Colono, e molto pit per la san potenza navale, per cui fiorl fino agli ultimi tempi della Repubblica Romana. Fu spesso agituta dalle fazioni della plebe e dei grandi, che prevalsero a vicenda, essendo i potenti sostenuti dagli Spartani, e il popolo dagli Ateniesi. I Rodi ebbero la principal parte nella guerra sociale contro gli Ateniesi. Come il Red i Caria se ne impadronisero, si vedrà nell' Aringa per la libertà del Romano.

(38) Forte città della Tracia posta sul Besforo, ora Costantinopoli. Dopo la guerra di Peria fu occupata da Pausania Re di Sparta, a cui fu riolta dagli Ataniesi. Nella guerra del Peloponneso si accostò di nuovo ragli Spartani, fe in poscia ricuperata per opera di Alcibia-de. Fatta libera per la pace d'Antalcida si collegó con Chio; Coo, e Rodi contro di Ateue.

(39) Il mestier de Corsali era auticamante osorifica appresso i Greci, come riferisce Tucidide. I Bizantini rispettavano tuttavia le idee de loro antenati. L'onesto rare volte fa rinunziare a ciò ch'è utile, e l'onore è lo stesso che l'onestà.

### FILIPPICA

±8

za di risarcirsene con gravi dispendi e perigli. Or non sarebbe egli assurda cosa e insensata , se, dopo d'aver ricusato di attaccar ad uno ad uno i vostri avversari per sostener i diritti più importanti ed essenziali della Repubblica, voleste ora provocarli tutti unitamente, per contrastar altrui un titolo vano, e di niun momento? Sarebbe questo, Ateniesi (40) \*

(40) Si allude al proverbio Greco, disputar per l'ombra dell' asino , che usavasi intorno alle contese di nessin conto, e dicesi tratto da una favola volgare d'un garzone, che avendo preso a nolo un asino, e volendo nel calore del mezzogiorno sedervi all'ombra, fu costretto a litigar col padrone del giumento, il quale asseriva d'aver dato a nolo l'asino, ma l'ombra no; nè voleva concedergliene l'uso senza esser pagato. L'ombra di Delfo è il titolo d'Anfizione, o di Protettore del Tempio . Nell' originale bastava un cenno, essendo noto il proverbio e il senso di esso, ma nella Traduzione convenne farlo sentire espressamente, il che si fe' col premetter quelle parole per contrastar altrui un titolo vano Del resto il Toureil sviluppa assai felicemente tutta la bellezza di questo luogo, La parola digiumento, dic'egli, in un soggetto grave . qual è questo, avrebbe potuto offendere il decoro . L' Oratore vi rimedia, nobilita la figura, l'accomoda al teatro, e corregge la bassezza dell'espressione proverbiale, senza diminuirne la forza. L'oggetto è di persuadera Atene a sottoscrivere il decreto degli Anfizioni che avevano aggregato Filippo al loro corpo . Demostene rappresenta agli Ateniesi tutto ciò che hanno sacrificato alla pace: Oropo, Anfipoli, Cardia, Chio, Coo, Rodi, Bizanzio, e termina la sua enumerazione con questo sodo discorso. Uno spirito di pace v' indusse ultimamente a soffrire che l'ilippo s' impadronisca della I ocide e del

# QUINTA

29

combattere per l'ombra di Delfo, per Delfo no.

Tempio di Delfo, ed ora vorreste perder il frutto d' una paca che criedate di non poter mai comperare a caro prezzo, piuttosto che riconoscer Filippo per Protestor d' esso Tempio? Gardatevi, Ateniesi: la più ricota delle vostre favolta diventa la vostra istoria. Poichè questo è propriamente aver perduto il corpo del Tempio di Delfo, e contundere per ritemene l' ombra.

# FILIPPICA SESTA

### OPPURE SETTIMA

# DETTA LA SECONDA

ARGOMENTO.

 $P_{\scriptscriptstyle oichè}$  Filippo fu aggregato al Collegio degli Anfi-. zioni, cominciò tosto a far che questa dignità gli spianasse la strada dell'impero di Grecia, a cui da gran tempo aspirava. Col pretesto di sostener la causa degli oppressi e dei deboli , somentava le discordie dei Greci e voleva rendersi o formidabile, o necessario. Entrato in lega coi Tebani e munito d'un decreto degli Anfizioni? sopra i quali aveva acquistato un intero dominio, intimò agli Spartani di lasciar in libertà i Messen, , e di ceder a tutti i diritti che pretendevano d'avere su quello Stato. Per obbligargli ad ubbidire sece marciare alla volta del Peloponneso un buon corpo di soldatesche . Gli Spartani intimoriti spedirono Ambasciatori agli Ateniesi , per ottener da essi la conchiusione d'una lega che rappresentavano necessaria alla comune salvezza. Filippo dal suo canto spedì anch' egli i suoi Inviati alla Repubblica, che ricordassero la pace fra loro conchiusa, e la distogliessero dall' attraversar il suo progetto, stimolandola piuttosto ad unirsi con lui , e cogli altri collegati a danno di Sparta. Demostene determinato a sostenere gli Spartani, inveisce in tutta quest' Aringa contro la mala fede di Filippo; mostra ch'egli ha violata la pace, fa conoscere ch' egli è parziale dei Tebani, ed insidia la liberte degli Ateniesi e dei Greci: Nel fine insiste perchè siano puntiti traditori domestici che si vendettero a Filippo, ed indussero Atene ad una pace funesta con ingannevoli promesse.

L' Aringe fu detta due anni dopo la precedente, l'anno 1 dell' Olimpide 109, sotto l'Arconte Licisco.

# FILIPPICA SESTA

### OPPURE SETTIMA

# DETTA LA SECONDA.

Quantunque volte, Ateniesi, si fa parola delle tante ostilità con cui Filippo insulta sfacciatamente alla pace, veggo che siffatte querele sembrano a tutti e ragionevoli e giuste, e che chiunque prende ad accusar il Macedone è sempre accolto con benevolenza, ed applauso. Ma non pertanto non veggo mai uscire dai vostri ragionamenti alcun buon effetto, per cui sembrar possa esser prezzo dell' opera il porgerci ascolto; anzi a tale son giunte le cose della Città, che quanto più vivamente e chiaramente si mostra aver Filippo violata la pace, e tender insidie allo Stato o alla franchezza dei Greci, tanto più riesce malagevole trovar il modo di consigliarvi a porci riparo. La ragione è questa, Ateniesi, che agli attentati degli ambizosi vuolsi por freno coll'opre, non colla lingua. Ma primieramente noi che abbiam per costume di parlarvi dalla bigoncia, non osiamo scriver decreti, o mandar partiti

per timore della vostra capricciosa iracondia (1), e ci contentiamo di porvi sotto degli occhi le costui violenze, i vostri torti, e i pericoli che vi sovrastano. Voi dall'altro canto che sedete sovrani ed arbitri, nell'intender le vostre ragioni, nel giudicare sottilmente del pregio e del valor di un discorso, ben più di Filippo siete agguerriti ed in punto, ma nella risoluzione efficace di resistere alla superchieria del nemico, mostrate un' eccessiva, e singolar dappocaggine. Da ciò risulta una conseguenza necessaria per mio avviso, e ben ragionevole che all'uno e all'altro vien fatto di superar l' avversario in quella cosa in cui egli si addestrò ed esercitò con più studio; voi nelle parole, ei nell'opere. Che se il parlar con ragione bastasse da se solo per nostro schermo, il conservar la dignità dello Stato sarebbe cosa agevolissima e di ninn peso. Ma se fa di mestieri il pensar ai mezzi di ristorar i mali presenti, e di premunirli dal pericolo di non lasciar crescere cotanto una potenza ambiziosa, ch'ella abbia poi a traboccare e ad opprimerci senza riparo. in tal caso le nostre deliberazioni debbono governarsi per altri modi: e chi parla insieme e

Demost. T. II.

<sup>(1)</sup> Giacche voi vi adirate con chi tenta di spiccarvi dalla vostra infingardaggine, e pretendete che chi vi consiglia ad un' impresa sia mallevador dell' evento.

chi ascolta, ai più grati, e men gravi, dee preferire i più valevoli, e più salutari consigli.

Io dunque innanzi a tutto, se alcuno tra voi veggendo quanto sia grande Filippo, e di quanti Stati fatto signore, pur non ne teme; nè crede che da quella parte ci sovrasti alcun pericolo, e che cotesta strabocchevol possanza debba alfine piombarci sopra ed infrangerci, stupisco altamente, Ateniesi. Prego voi tutti perciò a dar ascolto al mio breve ragionamento, in cui vi esporrò i motivi che m'inducono ad aspettare tutto il contrario, e a creder Filippo nemico nostro; acciocchè, s'egli vi sembra ch'io abbia più antivedenza degli altri, vogliate lasciarvi persuadere da' miei consigli, se poi vi parrà più fondata l'opinione dei coraggiosi, e dei creduli, possiate con più sicurezza abbracciarla. Io ragiono meco stesso cosi: due cose dopo la pace vennero in balia di Filippo, il passo delle Termopile, e la signoria della Focide. Or bene: qual uso ne ha fatto egli? Tutto ei fece per Tebe, nulla per noi. E perchè ciò? Perchè avendo egli indirizzata ogni sna mira all'ambizione, all'ingrandimento, e non già alla pace, alla onestà, alla ginstizia ben conosce che la Città nostra allevata fra generosi costumi perniuna lusinga di guadagno per niun benefizio potrebbe lasciarsi indurre

ad abbandonargli veruno Stato di Grecia; e. che voi, tenendo conto del giusto, o abborrendo l'infamia che vi procaecierebbe una tal condotta, pieni inoltre di avvedutezza e disagacità, vi alzereste a fargli fronte, nè più nè meno come s'egli a voi stessi movesse guerra Che i Tebani all'incontro, pensa egli, com' ò di fatto, purchè ci trovino il loro conto, lo lascierebbero disporre a suo talento del resto, e lungi dall'opporsegli, ed arrestarlo, sarebbero presti, quand'ei lo voglia, ad assecondarlo con l'arme. Colle stesse mire egli colma ora di benefizi gli Argivi e i Messeni (2).

Questo però, Ateniesi, è il più bello de' vostri elogi. Conciossiachè con tali modi vien cagli a dichiarare solennemente che voi siete i soli fra tutti che per niuna seduzione poteste indurvi a tradir la causa comune, e nel di cui spirito nè favore, nè utilità potrebbe giamma;

many was

<sup>(</sup>a) Gli Argivi, che non averano ancota cordata la loro autica rivalità coi Lacedemoni; e i Messenj sempre minacciati di vuovo sterminio, e di nuova servità da Sparta loro nemica implacabile, si procacciarono per mezzo di Tebe la protezioni di Filippo. Questo Re assunse con calore la loro difesa coll'idea di umiliare Sparta, che formava con Atene il doppio riparo della libertà della Grecia; però colla pia intenzione, come des sempre incendersi, di tiranneggiarla senza scrupolo, quando il potessero.

#### 36 FILIPPICA

bilanciare la benevolenza dei Greci. Nè a torto pensa egli di voi così, dei Tebani e degli Argivi altrimenti: quando non pur la presente, ma le passare età monumenti chiarissimi di tal verità gli presentano Imperciocchè ben dee essergli giunto all'orecchio che potendo i maggiori vostri coll'ubbidire al gran Re, comperarsi la sovranità della Grecia, non solo ri, buttarono aspramente Alessandro, uno dei progenitori di costui, che come araldo di Persia é ra incaricato di così indegna proposta (3), ma prescelsero di abbandonar la Città stesa (4), ed esporsi ad ogni disastro, innauzi che

(3) Innanzi la battaglia di Salamina Mardonio Inogottate di Serve tento di trarera a egil Ateniasi, facendo loro le offerte le più vantaggiose a educenti per mezzo cii Asessandro Re di Macedonia. Le offerte furono rigettate con idegno, e con qualche minaccia verso l'Inviato. La cosa eriferia discesamente da Erodoto nel litro 8. Osservisi che Alessandro e chiannto arrado pinttetto che ambasciadore. La superba Repubblicana si compiace d'avviire un Re estatarlo da servo. Un uomo intero, un Greco non si sarebbe incarnato d'una alt proposa; esse non es degna che d'un Macedone.

(4) L'Oracolo di Delfo avea consigliato gli Atenievi a ripatarai fra mura di legno. Forse Temistocle in questa occasione servi d'Apollo alla Pitia; allmeno è cerio chi egii interpretò la risposta, e persuase agli Ateniesi di abbandonna la Citta, e conifidar la loro salvezza alle navi. Atene fu incendiata dai Barbari, ma la vittoria di Salamina la fe' risorger più luminosa e più giande.

acconsentire a tanta viltà; con che poi riportarono que trionfi, che destano in ogni animo desio d'esaltarli, ma tutte le forze d'umano ingegno soverchiano (5). Io perciò saggiamente mi asterrò dal parlarne, sendo quelle imprese troppo maggiori di quel che si possano rappresentar con parole. Ma quanto agli attentati di quelli d'Argo, e di Tebe, sa egli che osi collegarono col Barbaro, o non vi si opposero (6). Crede eglidunque a ragione che gli uni

(5) Dopo la giornata di Salamina, gli Ateniesi riportarono nello atesso giorno due segnalate vittorie, l'una in terra a Platsa, l'altra in mare a Micale. Quasi nello atesso tempo Cinonoe dierée si Persiani più rotte consecutive, e gettò i findamenti di quella grandezza, di cui Atene godeffe sino al fine della guerra del Peloponneso.

(6) I Tebani accordarono senza repugnanza agl' Inviati di Serse la terra e l'acqua, cioè l'omaggio da lui richiesto. Si unirono con pena a Leonida, che contrastava ai Persiani il passo delle Termopile, e come prima la fortuna si dichiarò per la Persia, non tardarono a gettarsi nel suo partito. Gli Argivi furono ridotti alla neutralità da un artifizio grossolano dei Persiani che pretesero d'esser Argivi di origine, e di discender da Perseo figlio d' Acrisio Re di Argo. Per esser così ingannato bisognava volerlo essere; stantechè i Medi non presero il nome di Persi che al tempo di Ciro . Gli Argivi per coprir la loro debolezza col velo d' un' ambizione magnanima, protestarono d'esser pronti a servire alla causa comune, purche avessero cogli Spartani ugual parte nell'autorità del comando. La proposizione su rigettata, e gli Argivi furono assai contenti d'un rie gli altri, intesi soltanto alla loro privata fortuna e di quella paghi, non si darebbero veruna pena di ciò che giovi, o che noccia al ben comune dei Greci. Perciò se Filippo volesse stringersi a noi, conosce chiaramente che noi gli saremmo amici soltanto, quant' ei lo fosse del giusto: laddove accostandosi agli altri spera d'averli compagni e ministri de' suoi ambiziosi disegni. Quest'è la ragione per cui egli più a quelli che a noi ed allora mostrossi amico, e tuttavia lor si mostra. Poichè certo non è da dirsi ch'egli vegga que'due popoli meglio guerniti di galee, che Atene non è (7): nè che pago delle terre acquistate nel continente non curi il dominio marittimo, i porti, il commercio (8); nè che abbia dimenticato le belle parole e promesse con cui ci ha carpita la pace (g) .

finto, che sottraendoli da qualunque cimento, fasciava ancora qualche pretesto alla loro viltà.

(7) Atene era la sola potenza marittima che fosse veramente rispettable in tutta ia Grecia. Nella battaglia di Salamina di 500 navi che componevano la flotta del Greci, 2000 secondo Erodoto, crano Ateniesi; altre 500 usutivno dai porti d'Atene per la spedizion di Sicilia, e la flotta Ateniese fu di poi accresciuta sino al numero di 400 tigni.

(8) Essendo dunque al contrario, sembrava che dovesse preferir ad ogni altra l'amicizia d'una potenza marittima qual era Alene,

(9) Egli non è smemorato; e se manca-alle sue

Ma per mia fè, dirà taluno, tutto ciò gli e ra usto: ch'ei nondimeno adoperò in cotal guisa non già colle mire interessate di ch'io l'accuso, ma solo perchè credeva la causa de' Te' bani esser giusta più che la nostra (10). Si fatta ragione in bocca di Filippo sarebbe una menzogna, una beffa. Come? Chi pretende che i Lacedemoni rinunzino adogni loro diritto sopra Messene, quando poi censegna ai Tebani Coronea ed Orcomeno, può darsi vanto di tenero e zelatore del giusto (11)? Oh! non lo

promesse nou lo fa a caso, ma ad arte. Qui Demostene mostra di credere che l'ilippo facesse realmente agli Attenisei le promesse riferite de Eschine, di cui s'è parlato nell'Aringa precedente. Altrove egli accusa Eschine d'averle maliziossimente inventate. L'una e l'altra cosa può conciliarsi senza difficoltà. Pilippo non avea fatto queste promosse pubblicamente e solennemente agli ambasciadori Ateniesi; ma Eschine asseriva che gliele aveva fatte in privato. Tutto ciò era stato concertato tra l'ilippo el Eschine. Perciò Demostene potea dar carico di queste menzogne all'uno o all'altro, secondo che più giovava alla sna casus.

(10) Il favore che Filippo prestava ai Tehani aveva un aspetto assai plausibile, quello cioè di difender la causa d'Apollo, e di punire i sacrileghi profanatori del Tempio. Demostene non entra nell'esame della questione, che non era molto favorevole agli Atenies; im ai contenta di ritorcere quest' arme contro Filippo, stringendolo con uno di quegli argomenti che diconsi ad hominem.

(11) I Tebani pretendevano di signoreggiar la Beozia, come gli Spartani il Peloponneso. Ma Sparta avea fa di buon grado ( appunto, non gli resiava a dire che questa), mac i fu sforzato, trovandosi colto in mezzo dalla cavalleria dei Tessali (12), e dalla fanteria dei Tebani (15): egregiamente. E perciò egli comincia a guardar di nal occhio i Tebani stessi ed averne sospetto. Anzi, se vogliam dar fede a cotesti ciancioni che s'aggirauo tutto di per la piazza, egli è

qualche diritto plausibile sopra Messne, come si vedrà nell'Ar. per Megalopoli, laddove Tebe sopra Coronea ed Orcomene nou avea che quello della prepotenza. Non è amico della ginstiza, dice Demostene, chi scondo i tempi o la segue o la sacrifica ad nan iutere-sata parzialità. Se l'itippo favori i Telsani perche ia loro causa era più giusta che quella dei Focsas e dei loro alleati, perche li protegge aucora quando si dipartono vibilimente dalla giustizia 7 se pretende che Sparta rinungi i suoi diritti sopra Messne per zelo del giusto, perche sostetta le violexes di Tebe nella Beccia, niente meglio fondate che quelle di Sparta-? La virit non ti dunque in lui che una maschera. Diffidiamoci di questo zelo politico.

(19) La Tessaglia abbondava di ottimi cavalli, é i Tesabit i distingevano perla loro cavalleria, la quale conflui molto alle vittore di Filippo, e di suo figlio Alessandro. Il famoso Buccello, cavallo favorito di ques-Re, era di Tessaglia. Questa provincia, e particolarneate Larissa sua capitale, nello mediglie ha per simsoo un cavallo in corso.

(13) La fanteria Tebana era la meglio disciplinata di tutta a Grecia . È celebre il buttaglione sacro, che tanto si distinse sotto Epaminonda e Pelopida, e la di cui rotta si trasse dietro l'eccidio dell'ar-mata Greca uella battaglia di. Cheronea 4

sul punto di fortificar Elatea (14). Si eh! veggo però che indugia a farlo, nè se ne darà gran fretta, siccome io penso. Non indugia però egliad attizzare gli Argivi e i Messenj (15),

(14) Elatea era la Città più grande di tutta la Focide, e la meglio situata per tener in doyere i Tebani, essendo posta in una picciola pianura fra due catene di montagne , l'una delle quali entrava nella Focide , l'altra conduceva in Beozia. La Cittadella era in una eminenza agg:acente alla Città per cui scorreva il fiume Cefiso , che attraversando la Beozia si scaricava nel lago Copaide. Non era atterrata, come l'aitre città della Focide, ma soltanto se n'erano demolite le mura. Da li ad alcuni anni come Filippo s'accorse che i Tebani s'intiepidivano per lui , il primo passo ch' ei fece fu d' impadronirsi d' Elatea e fortificarla per servirsene di piazza d' arme . Allora però i partigiani di Filippo, per iscemar l'odiosità che gli procacciava in Atene la sua parzialità per Tebe, andavano spargendo ch' egli voleva munirla non già per se ma coll'idea di ristabilire i Focesi .

(15) I poveri Messeni sempre oppressi o minacciati dagli Spartani, erano ridotti a così dura condizione, che si diceva per proverbio d'un nomo ridotto al massimo avvilimento: egli è più schiavo d'un Messenio. Nel 1 anno dell'Olimpiade 103, questo infelice popolo aveva ottemuto dal Re di Persia ch'egli comandasse agli Spartani di non più molestarlo. Il comando non fu esattamente osservato. Atene, benchè alleata di Sparta, avea promesso cou un trattato di non lasciar opprimere la libertà de' Messenj : ma ella aveva troppe riserve e troppa lentezza per potersene confidare. Stanchi alfine que' meschini di vedersi sempre in procinto di cader tra le mani de'loro arrabbiati nemici , riconero a Filippo , il quale munito d'un decreto degl' Anfizioni intimò ai Lacedemoni di rinunziar a qualunque pretera sopra Messene . Per avvalorare il comando progettò una lega fra

e spingerli sopra di Sparta; anzi spedisce colà e ajuti di truppe forastiere, e denari, e vi si attende egli stesso alla testa d'un ragguardevole esercito. Egli dunque si adopera per ispegnere i Lacedemoni nemici di Tebe, e vorrà poi ristabilire i Focesi, che ha già dispersi. Chi può mai crederlo? Io per me non so concepire come Filippo quando avesse dato ai Tebani quelle Città a malincuore, o questi gli fossero novellamente caduti di collo, prendesse ora a travagliar così ostinatamente i loro nemici (16). Dal presente deesi argomentar del passato; e

i Tebani e i popoli del Peloponneso per invader la Laconia . Gli Ateniesi a questa nuova spedirono l'anno innanzi un' ambasciata alle città della Grecia per aprir loro gli occhi sopra l'ambizion di Filippo, e distaccarle dal suo partito. Demostene fu il Capo dell' ambasciata, ed in una Filippica si compiace del buon effetto della sua eloquenza; benchè non gli riuscisse di staccar da lui gli Argivi, e i Messenj. La spedizione di l'ilippo restò sospesa per qualche tempo; ma egli non tardò molto ad effettuarla, come qui si accenna ben tosto. Sbarcò a Capo Tenaro, assediò Trinaso, e la prese per capitolazione. Diede il guasto al territorio della Laconia, guasto di cui restarono impressi i segni sino all' età di Pausania. Gli Spartant furouo costretti a rimettersi all'arbitrio di Filippo, e spedirono a trattar con lui Agide, figlio del Re Archidamo, Principe di grand' animo, Filippo regolò i confini tra Sparta ed Argo in favor di quest'ultima : dichiarò libera Meesene , e nelle Città del Peloponneso pose alla testa del governo i suoi partigiani .

(16) Gli Spartani, e i Beozj.

questo ci fa conoscere che quanto ei fece sinora fu tutto ugualmente libero e volontario.

Da ciò che s' è detto può dunque dirittamente inferirsi che gli apparecchi e le mosse di Filippo ad altro non tendono che a combattere e bersagliar la Repubblica. E di vero egli parmi che in certo modo la necessità ve lo astringa. Discorretela di grazia così. Egli vuol dominare: nè altronde che da voi teme inciampo ed ostacolo a'suoi ambiziosi disegni: vi danneggia da lungo tempo e v'ingiuria, sel sa, sel vuole; sendochè delle castella a voi tolte fa egli argine e riparo a'suoi Stati; poschè se vi rendesse Potidea ed Anfipoli, non si terrebbe sicuro in Macedonia. Sa di certo ugualmente e ch'egli vi tende insidie, e che voi ve ne accorgete: vi crede assennati, onde non dubita di dovervi essere in odio; quindi si cruccia e ne freme, e da voi si aspetta qualche sciagura, come prima ve ne venga il destro, ov' egli non vi prevenga. Percio vi sta vegliando, e tiene il braccio sospeso sopra la nostra Città, ed accarezza i Tebani, e quei del Peloponneso che s' accordano con loro nelle mire stesse, credendogli ad un tempo, e così mercenarj che ogni altro sospetto al loro interesse pospongano, e così stupidi che non preveggano i tristi effetti della loro insensata condiscendenza. Pu-

re per chiunque ha il menomo fior di senno dovrebbero bastare a sgannarlo gli esempi che egli mi accadde già di porre innanzi agli occhi degli Argivi e dei Messenj (17). Non sarà, cred'io, disutile ch'io vi rammemori ciò che in quella occasione lor dissi (18); " Con qual " disfavore credete voi, o Messenj, che avreb-, bero udito gli Olinti chi avesse parlato con-", tro Filippo allora quando egli consegnava lo-" ro Antemunte (19), Città che innanzi a lui " tutti i Re di Macedonia si appropriarono; " o quando gli fe' signori di Potidea, caccian-"done la colonia Ateniese, e fattosi per loro , nemico nostro, di quel territorio fece lor " dono? Si avrebbero essi immaginato di aver " a soffrire i disastri che sopravvennero? o ,, chi glieli avesse predetti, avrebbe forse appo " loro trovato fede? Nol crediate voi già. Pu-" re com' ebbero per poco spazio goduto dei " beni altrui, si videro per lungo tempo spo-" gliati bruttamente e miseramente dei propri:

(18) Le parole di quest' Aringa sono dirette ai Messenj, e l'istruzione è per gl' Ateniesi .

(19) Città della Macedonia. Ella apparteneva da sì

lungo tempo a quei Re, che circa 200 anui innanzi, come riferisce Erodoto, Aminta offerse questa piazza ad Ippia figlio di Pisistrato.

<sup>(17)</sup> Nell' occasione dell' ambasceria pur ora accennata .

" nè soggiogati pur furono, ma traditi inde-" gnamente dai loro domestici, e sterminati e " venduti (20). Perciocchè fia sempre fatale " ad uno Stato libero la dimestichezza e l'a-" mista d' un Tiranno. Or via rivolgetevi ai " Tessali. Ditemi, quando Filippo cacciava " i loro Tiranni, quando poi cedette loro Ni-" cea (21), e Magnesia (22), a vrebbero forse " aspettatodi vedersi poste insul collo quattro " decine di Signori (23) che gl' imbrigliasse-

(20) Olinto fu presa malgrado l'ostinata difesa dei Cittadini, e i soccorsi degli Ataniesi. Il tradimento ebbe più parte del valore in questa conquieta. Enticrate e Lastene, principali magistrati d'Olinto, corrotti dai doni di Filippo gli agerolarono l'ingresso nella Città. Filippo, presa che l'ebbe, vi esercitò una curdella stracordinaria; la Città fu messa a sacco, e distrutta; gli abitanti parte messi a fil di spada, parte venduti all'incanto.

(21) Piazza forte in vicinanza delle Termopile. I Focesi avevano offerto di cederla agli Ateniesi insieme con altri luoghi all'intorno per ottenerue soccorso. Faleco loro Capitano, sul fine della guerra sacra, la conseguò a Filippo, che per-allouanar da se ogni sospetto ne fece dono ai Tessali.

(22) Abbiam veduto nelle Olintiache, che i Tessali facevano istanze perchè Filipporendesse loro questa Città.

Vediamo ora che furono esauditi .

(35) La Tessaglia sempre lacerata da fazioni era tornata in balia de Tiranai. Filippo in quest'anno stesso torado colà, e per assicurarne stabilmente la quiete, fece qualche nuovo regolamento nell'amministrazion del governo. Il cangiamento introdotto da Fi" ro? o pensato avrebbero che chi facea loro
parte dei frutti della sua Presidenza (24),
volesse poi spogliarli delle rendite dei loro
Stati (25)? Non la pensarono già essi così:

lippo è qui dinotato col nome di Decatarchia, o sia governo di Dieci ; benehe nella Filippica detta la 3, chetra le nostre è la 8 si chiami Tetradarchia, cioè governo di 4. Quindi è che il Toureil crede questo luogo scorretto, e seguendo Arpocrazione, legge anche qui Tetradarchia , come nell'altra Filippica . Noi però aderendo all'opinione del dotto Leland, abbiamo cercato di conciliar ambedue queste lezioni con una traduzione che si adatta ugualmente bene all' una, ed all' altra. La Tessaglia fu da Filippo divisa in quattro Cantoni, cadann de'quali ne comprendeva la quarta parte, e perciò eran detti Tetradi. Erano questi la Tessaliotide . la Ftiotide, la Pelasgiotide, e la Estanotide. In ciascuna di queste Tetradi Filippo vi pose dieci Prefetti, che unitamente la governassero. Perciò un tal governo poteva indifferentemente chiamarsi Tetradarchia, e Decadarchia, riferendosi il primo nome al numero delle Presetture, il secondo a quel dei Presetti. Del resto è verisimile che la libertà dei Tessali non fosse custodita con una fedeltà così delicata nelle mani d'un tal protettore: ma Demostene. partigiano fanatico della libertà popolare, non sarebbe soggetto a confondere l'autorità colla tirannide? La fede costante che i Tessali, malgrado la loro perfidia , serbarono sempre ai Macedoni, mostra che il nostro Oratore carica alquanto le cose, e serve più fedelmente alla causa, che alla verità.

(24) La Presideuza ai giochi Pitj . Del senso di questo luogo si parlera nelle osservazioni .

(25) Intende le rendite che ritraevano dalle gabelle dei porti e dei mercati. S'è veduto uella 5 delle nostre Olintiache che Filippo ne traeva profitto anche innanzi, e che ciò ai Tessali non piaceva gran fatto Sembra

" pur tutto questo addivenne, ciascun sel ve-,; de . Così voi , o Messenj, aggiunsi, risguar-" date ora Filippo, come largo promettitore, " e donator generoso: pregate il Cielo, se avete senno, di non averlo a provare ben to-" sto un perfido, un traditore, un malvagio. " Molti e varj ripari furono trovati dagli uo-" mini per guardare ed afforzar le Città; mu-"ra, fosse, ed altri ingegni di simil fatta; " cose tutte, che ricercano non poca spesa e " fatica Ma gli uomini di senno hanno den-" tro se stessi un riparo naturale e comune che " è salvezza d' ogni Stato, ma sopra tutto dei " popolari Governi, contro gli attentati dei " Tiranni. Qual è questo? la diffidenza. Mu-" nitevi di questo, o Messeni, a questo atte-" netevi; su questo fondati e saldi non temete " alcun periglio, alcuna sciagura. Ditemi, che " cercate voi? libertà? Or non vedete voi per " vostra fe che Filippo ha contrario a questa ", perfino il nome? Egli è tuttuno Tiranno e " Re; e tutti costoro sono ugualmente nemici " della libertà e delle leggi. Guardatevi adun-" que, che volendo schifare a tutta possa la

che dopo la guerra, Filippo abbia cangiato solennemente in diritto proprio ciò che per l'innanzi otteneva per pura condiscendenza de' Tessali. ", guerra, non andiate a dar di cozzo nella ser-

Tuttochè nell' udir siffatte cose i Messeni dessero segni di approvazione e di applauso . tuttochè simili ragionamenti fossero tenuti dai vostri Ambasciadori, presente me, e ripetuti più d' una volta, non pertanto costoro non si spiccaronodall' amicizia di Filippo: nè seppero resistere all'esca delle sue insidiose promesse . Ma non è strana cosa che quei di Messene, ed alcuni del Peloponneso operino contro il dettame della loro stessa ragione. È bensi strano e vituperevole che voi, Ateniesi, che avete riputazione di saggi; voi che vi sentite tuttogiorno suonar negli orecchi, che vi si tendono insidie, che il nemico v'accerchia colle sue reti, che i suoi lacciuoli già scoccano, vogliate spontaneamente incapparci mercè la vostra incomprensibile spensieratezza. Eppur cosi è; tutto potete patire innanzi che scuotervi : tanto la dolcezza dell'ozio, e la mollezza presente prevale al pensiero della salvezza futura . Ma di ciò che per voi debba farsi potrete deliberarne fra voi stessi posatamente : ora v; sporrò quali cose abbiano a rispondersi agli Ambasciadori di Macedonia ...... .....(26).

(26) In questo luogo il Testo è visibilmente mancante,

Egli sarebbe però giusto, Ateniesi, che si citassero dinanzi a voi coloro che vi empierono di quelle pronesse, per cui foste indotti a fermar la pace (27). Perciocchè nè io avrei sofferto d'aver parte in quella Ambasciata, nè voi vi sareste rimasti di far la guerra, se ave ste potuto credere che cotesta pace fosse una, insidia, e una ciurmeria di Filippo. Ma ben' diverse furono allora le speranze con cui costoro ci addormentarono. Altri pure vorrei che fossero in questo punto presenti. E chi son questi? Coloro, Ateniesi, i quali allorch'io tornato dalla seconda Ambasceria (28), spedita a

non esendoci veruna connessione tra ciò chapprecole e ciò ne segue. Demostere dovere appre ciò che aveva a rispondersi agli Ambasciadori. Apparisce dal seguente squarcio che nella sua risposta si contenevano vari rimproi ver i a l'lippo intoro alla sua perficia e alle sua frispo intorio nali sua perficia e alle sua frispo intorio nali sua perficia e alle sua frispo per indurre gli Ateniesi alla pace. Egli vorrebbe perciò che ai
mun tal risposta si costringassero ad esser presenti coloro
che si fecero mallevadori della huona fede di Filippo, per
convincere ad un tempo col mezzo di questo confronto e
gli Ambasciadori Maccdoni dei torti del loro Re, e i cittadini corrotti della loro dislestià.

(27) Questo tratto risguarda Eschine, e gli altri Ambasciatori Ateniesi che corrotti segretamente da Filippo promisero cose, che quel Re era lontanissimo dall' eseguire. Questa è una specie d'intimazione dell'accusa che Demostene l'anno seguente intentò ad Eschine per questo sogertto.

(28) Due furono le Ambascerie spedite dagli Ateniesi in questa occasione a Filippo. Colla prima si trattò delle con-Demost. T. H. 4

July C

## 50 FILIPPICA

ratificar il trattato, accorgendomi che la Repubblica era ingannata e schernita, non mancai di avvertirvene, e testificai altamente la verità, e m'adoprai a tutt' uomo perchè non si abbandonassero nè le Termopile, nè i Focesi; coloro, dico, che allora presero a schernirmi, e a dire non esser meraviglia che un bevi, tor d'acqua fosse ritroso e fantastico (29), ma che Filippo, come fosse giunto in Grecia, farebbe tutto ciò che più da noi si bramava, rifabbricherebbe Tespia e Platea (30), porrebbe

dizioni della pace, sel Eschine al suo ritorno riportò tutte quelle belle promese, de cui gli Atenieri il stacirrono abbagliare, malgrado le protește di Demostene. Il popolo trevandosi contento delle conditioni proporte, rimando gli stessi Ambasciadori in Macedonia per ratificare il trattato, e suggellar la pose com giuramenti reciprochi. Storia, anzi pare il Giornale di queste due legazioni trovasi esposto esattamente e diffusamente nella sopracciata Aringa di Demostene interno all'Ambasceria.

(a9) Questo motteggio, riferito con qualche diversità nella atessa Arima, è attribuito a Filocrate, Capo della fazione contraria a Demostene, e sfacciato partigiano dei Macedoni. Se ne parla a lungo nelle Arimghe per l'Ambaseria, e per la Corona. Demostene bevera regolarmente acqua, non so se per temperanza, o per conservar la voce achiette e sonora, qualità necessaria ad un Orator popolare. I Greci comunemente erano gagliardi bevitori: il motto di Filocrate allude al proverbio Greco; che da un bevitor d'acqua non può useri cossa che voglia.

(50) Di queste due Città s'è parlato nelle Note (5) (4) all'Aringa precedente. Esse erano così strettamente unite ad Atene, che nei sacrifizi soleuni che si facevano dai pofreno all'insolenza de' Tebani, scaverebbe il Chersoneso a sue spese (31), e vi darebbe Eubea ed Oropo in cambio di Anfipoli. Tali cose tutte furon dette da questa bigoncia, e voi dovete ben ricordarvene, benchè siate pur troppo accostumati a lasciarvi scappar di mente e gli offensori e le offese. Fondati sopra queste vane speranze, voi, cosa vergognosissima, avete obbligati a questa pace i vostri discendenti medesimi (32), tanto foste compiutamente e solennemente ingannati.

poli dell'Attica raccolti nella Capitale, l'Araldo comprendeva i Cittadini di Platea e di Tespia nei voti che faceva ad alta voce per la salute della Repubblica . Toureil.

(31) Il Chersoneso aveva a Settentrione la Propontide. a mezzodi il mar Egeo, a levante lo Stretto dell'Ellesponto, a ponente il Golfo di Melane. Questi mari ne formano una penisola attaccata al continente con un Istmo, ossia lingua di terra, che non ha che 37 Stadi, cioè a un dipresso 5 miglia. Era perciò esposta alle scorrerie de Traci, da cui per difenderla, fu eretto un muro che andava dalla Città di Cardia sulla Propontide sino a quella di Paczia sul mar Egeo. Questo muro fu più volte atterrato dai Traci, e quaudo Cersoblette cedè il Chersoneso agli Ateniesi, era perpetuamente esposto alle depredazioni di questi Barbari. La difesa efficace contro costoro sarebbe stata un taglio dell'Istmo, giacchè i Traci inesperti nelle cose marittime non avevano navigli per farvi uno sbarco. Filippo lusingò gli Ateniesi di tagliar l' Istmo a sue spese, e segnò anche il sito ove dovea farsi l'operazione. La cosa però non ebbe effetto, ed egli si contentò di rialzar la muragha. Toureil.

(32) Gli Ateniesi aveane giurata la pace per se e pei lo-

#### 52 FILIPPICA

A che dunque rammemoro io queste cose? o perchè bramerei che questi uo mini comparissero al vostro cospetto? Non già (siano gli Dei testimoni della mia schiettezza e veracità) non già perchè, sendo io stato altre volte avillaneggiato da loro, brami al presente di risarcirmene; o perchè voglia far pompa d'una vana facondia, o per dar a costoro nuova occasione di farsi pagar dal Macedone de' loro uffizi; ma perchè io preveggo, Ateniesi, che verra tempo che le azioni di Filippo vi riusciranno vieppiù gravose ed acerbe ch'ora non sono, Veggo le cose ormai avanzate di molto. e voglia il Cielo ch'io sia fallace indovino, ma temo che il compimento ci stia già presso. Allorchè dunque non fia più tempo di restarvene assonnati e sbadati, allorchè non udrete più per la voce mia, o d'alcun altro le angustie e le stremità della Patria, ma le vedrete cogli occhi proprj, preveggo che allora sarete pieni di rancore e di cruccio. Io temo perciò che standosi ora chiotti coloro che vendettero a prezzo la sicurezza d'Atene, non abbia poi

ro posteri con Filippo, e co'suoi discendenti. Il giurar una pace perpetua, non sembra che una formula, che deves spiegarsi, sino alla prima occasione di rompeta. Demostene però non trascura veruna circostauza che può aggravar maggiormente la colpa degli avversarj. Toureit.

l'ira vostra a scoppiar contro quelli che tentano di ristorar in qualche parte i mali passati. Perciocchè io scorsi più d'una volta che alcuni di voi fanno segno alla loro vendetta, non già i colpevoli, ma quelli che a caso cadono lor fra le mani. Or dunque mentre le cose nostre non sono ancor disperate, mentre abbiamo ancor tempo di deliberare e discorrere, bramo che ciascun di voi, benchè non possa ignorarlo, senta a rammemorarsi solennemente chi fossero coloro che vi consigliarono adabbandonar a Filippo la Focide, e le Termopile, luoghi di cui l'acquisto aperse l'ingresso al nemico nel Peloponneso e nell'Attica, e ci costrinse a pensare non più ai dritti o agl'interessi di Grecia, ma bensi alla difesa dei nostri Stati medesimi minacciati da prossima ed acerbissima guerra. Questa guerra, che spargerà nelle nostre terre desolazione e scompiglio, benchè abbia tardato a scoppiare, pure, siatene certi, Ateniesi, fu accesa in quel giorno stesso in cui si lasciarono in balía del nemico queste due chiavi di Grecia. Perciocchè se alcuni non vi avessero presi alla rete, non poteva incontrarvi sconcio veruno. Conciossiachè nè Filippo aveva forze navali onde far uno sbarco nell' Attica, nè poteva avanzarsi per terra, quando le Termopile e la Focide gli

#### FILIPPICA

54

attraversavano il passo. Perciò, o egli non si sarebbe scostato dal giusto, e avrebbe rispettata la religione dei patti, o si sarebbe trovato involto in una guerra, simigliante a quella che lo costriase a cercar avidamente la pace (33). Or io ho già detto abbastanza per avvertirvi del pericolo a cui sconsigliatamente vi siete esposti; ma che questo si appressi, che i miei timori si avverino, nol permettete, possenti Dei: salvinsi piuttosto i colpevoli, se non possono portar la pena senza l'eccidio e la rovina comune.

(55) Intende la guerra d'Anfipoli ne' principi del regno di Filippo, tempo in cui egli bramava sinceramente la pace, e la domando: laddove nella guerra precedente, gli Ateniesi ne avevano assai più biogno di lui, e de gli non fece dapprima che alcuni discorsi generali accompagnati da belle maniera artifizione, che induserro tosto gli Ateniesi a specingii un' Ambacceria per la pace.

# FILIPPICA SETTIMA

OPPURE VIII.

#### DETTA COMUNEMENTE

### INTORNO AL CHERSONESO

#### ARGOMENTO

endo Cersoblette Re di Tracia alcuni anni innauzi ceduto agli Ateniesi il Chersoneso, o sia Penisola di essa Tracia, spedirono essi Carete a prenderne il possesso, e a stabilirvi una Colonia. Gli abitanti del Chersoneso si assoggettarono di buon grado, e divisero le loro terre coi nuovi ospiti. Cardia sola ch' era la città principale della Penisolo pretese d'esser libera, e fe resistenza agli Ateniesi. Fu da loro spedito nell' Ellesponto Diopite acciocchè mettesse a dovere i ribelli e proteggesse il Chersoneso dai loro insulti . Essendo adunque Diopite entrato a mano armata nel paese de' Cardiani, questi ricorsero a Filippo, che ne assunse la protezione, e spedì un corpo di truppe in loro soccorso. Diopite risguardò questo passo come un atto di aperta ostilità : perciò cogliendo il tempo che Filippo era impacciato in una guerra della Tracia, contro gli Odrisj. piombò su gli Stati marittimi di esso Re, gli mise a sacco, e ne riportò un ricco bottino che pose in sicuro nel Chersoneso. Filippo non potendo allora farsi giustizia coll'ar me , scrisse agli Ateniesi , querelandosi altamente di Diopite, e domandando ragione di queste violente. I partigiani di Filippo cominciarono tosto ad inveire contro il
Capitano Atenisee, accusandolo d'aver violata la pace, e
d'aver usato estorsioni, e ruberie sopra gli Allesti, ed in'
sistedto perché fosse condanato. Demostene prende a
giustificar Diopite, rovescia sopra gli Ateniesi la colpa di
qualche estorsione necessaria usata dal loro Capitano: mostra che i suoi avversari sotto l'apparenza di zelo, tendono a favorir i disegni di Filippo; e conchiude che Diopite, in luago d'esser richiamato, o condanato, merita che
ai approvi la sua condotta, e gli si spedisca rinforzo di denari e di gente onde possa più vigorosamente resistere agli
attentati di Hilppo.

L'Aringa, secondo Dionigi d'Alicarnasso, fu recitata due anni dopo la precedente, sotto l'Arconte Sosigene.

# FILIPPICA SETTIMA

OPPURE VIII.

DETTA COMUNEMENTE

INTORNO AL CHERSONESO

Egli sarebbe da desiderarsi, Ateniesi, che chi prende a favellarvi di pubblici, e rilevantissimi affari tenesse l'animo sgombro da nimicie; e da parti, nè altro spirito portasse nei parlamenti, che quello della patria, e del vero. Ma pociachè alcuni tra voi da vagheza di risse, altri da altre private ragioni sono a favellare sospinti, tocca a voi, Ateniesi, resi forti dal vostro numero, trascurando essi, e le loro gare, alle vostre deliberazioni, alle azioni vostre, non altro prefigger per segno che l'utilità dello Stato. Il vero oggetto delle nostre daunanze esser dovrebbe certamente l'affare del Chersoneso (1), e l'invasione che Filip-

(1) Il Chersoneso, di cui s'è parlato alla nota (51) della precedente Aringa, fu a'tempi di Pisistrato abitato dai po, or sono già undici mesi, fe' nella Tra-

Dolonchi, popoli di Tracia; ma gli Absinti altra razza di Traci, vicini assai fastidiosi, non cessavano d'insultarla colle loro irruzioni. Non trovando i Dolonchi riparo ai loro mali spedirono Ambasciadori a Delfo per domandar all'Oracolo il modo di uscirne. La Pitia, se si crede ad Erodoto, rispose, che scegliessero per loro Re il primo che offerisse loro l'ospitalità. Gli Ambasciadori avendo scorsa la Focide, e la Beozia senza che alcuno ne avesse cura, giunti in Atene furono accolti ospitalmente da Milziade, figlio di Cipselo, illustre Cittadino Ateniese, il quale istruito della risposta dell'Oracolo, e sollecitato dalle preghiere degl'Inviati, s'indusse a passar nel Chersoneso, ove dai Dolonchi fu cortesemente accolto ed eletto Re. Pose egli a dovere gli Absintj, ed assicurò il suo paese dalle scorrerie dei Barbari coll'ergere una muraglia che si estendeva dalla Propontide sino all'Egeo; pei quali benelizi ebbe dopo morte gli onori Eroici. Morto senza figli lasció il regno a Stefagora, figlio di Cimone, suo nipote; il quale sendo stato ucciso a tradimento , nè lasciando prole dopo di se , l'impero passò al suo fratello , chiamato , come il zio, Milziade, ma più di quello famoso. Sofferse egli varie vicende di fortuna, ma infine sendo la Grecia minacciata dall'invasione di Dario , veggendo di non poter disender il suo Stato dal diluvio di Barbari, che stava per inondarlo, lasciatolo in lor balía, torno in Atene, ove in Maratona vendicò l'una delle sue patrie, e ricolmò l'altra di gloria. Dopo la vittoria di Micale il Chersoneso venne in potere degli Ateniesi, che da li a qualche tempo per consiglio di Pericle vi spedirono una colonia. Ma poichè Lisandro ebbe tolto ad Atene l'impero del mare, quella Penisola passè sotto il dominio di Sparta, a cui fu poscia ritolta da Conone, figlio di Timoteo, erede della gloria paterna : Coti Re di Tracia l'asurpo poscia agli Ateniesi , ed ebbe perciò lunga guerra colla Repubblica; finalmente dopo la morte di Coti l'anno 4 dell'Olimpiade 106 . gli Ateniesi ne rientrarono in possesso per la cessione che ue cia (2): pure io sento che le dicerie de'nostri Oratori non hanno altro argomento suorchè ciò che abbia fatto, o ciò ch'abbia a fare Diopite (3).

fece loro Cersoblette, figlio del morto Re, il quale, vedendo di non poterla sostenere contro gli sforzi d'Atene. pensò meglio di procacciarsi con questo sacrifizio l'amicizia e la protezione della Repubblica ; riserbando però per se il possesso di Cardia ch'era la Capitale di quello Stato. benchè gli Ateniesi dall'un canto pretendessero di averci ugualmente diritto, e i Cardiani dall'altro non volendo esser computati fra i popoli del Chersoneso, ma della Tracia, intendessero di vivere in libertà.

(2) Filippo l'anno innanzi avea fatto nna nuova spedizione nella Tracia, chiamato colà dalle Città Greche confinanti con quella provincia, che si laguavano d'esser molestate da Cersoblette. Filippo che odiava questo Re per essere stato amico degli Ateniesi, colse volontieri questo pretesto per movergli guerra, e lo spogliò nuovamente del regno. Indi rivolse l'arme contro Amadoco, fratello di Cersoblette Re degli Odrisi, popolo il più potente di Tracia, e si trovava tuttavia impacciato in quella guerra, che sembra essere stata lunga e pericolosa. Le cose della Tracia interessavano non poco gli Ateniesi, sì a cagione del Chersoneso, e sì anche pe' vari forti, e per le varie città di quella provincia, sopra di cui la Repubblica conservava qualche diritto o di dominio, o di protezione.

(3) Diopite si trovava nel Chersoneso alla testa d'una Colonia, ed avendo raccolto un esercito di mercenari sosteneva con zelo e valore i diritti della Repubblica. Egli fu padre del celebre Comico Menandro , i di cui frammenti fanno compianger la perdita dell'opere intere. Questo Diopite è probabilmente quello che Aristotele allega per esempio degli nomini a cui la fortuna guasta sul più bello i disegni di felicità . Tal è , dic'egli ; l' avventura di Diopite che si trovò morto, allorchè gli furono presentati i ricchi regali del Re di Persia.

### FILIPPICA

60

Io per me, ove si tratti delle colpe d'un di quei rei, di cui l'esame, e l' giudizio, ogni qual volta a voi piaccia, sta in vostra mano, se ne giudichi oggi, o domani, non veggo che importi gran fatto, nè credo che ciò vaglia la pena d'accapigliarsi: ma quand'io veggo, che Filippo già nemico della Repubblica scorre l'Ellesponto (4) con numerose squadre, e tenta d'usurparsi i nostri dominj; quando ripenso che s'egli ci farà qualche soprammano, la nostra perdita non avrà forse riparo; oh allora si ch'io sostengo che dobbiamo incontanente deliberare, e incalorirsi, ed armarsi, e non andar divagando in estranj soggetti con vani schiamazzi, ed importune querele.

Molte volte i parlamenti che soglion farsi mi diedero soggetto di meraviglia: ma ben mi sorprese fuor di modo cio che poc'anzi intesi a dirsi in Seuato da non so chi, che dessi chiaramente risolvere, se vogliasi aver la guerra, o la pace. La pace (e chi nol sa?); ove pur Filippo la voglia; ov'egli contro i patti non si usurpi le cose nostre; ove da tutte parti non ci susciti contro nimici: se così è non c'è che

<sup>(4)</sup> L'Ellesponto è quello stretto di mare che divide l'Enropa dall'Asia, , detto ora stretto di Gallipoli, o de Dardanelli, ma qui e altrove significa assai spesso il paese e le città che si trovano lungo la costa.

ridirci: si, vuolsi osservare la pace, nè veggo dal nostro canto che vi si opponga. Ma se dall'una parte i giuramenti e le condizioni del trattato sono esposte alla pubblica vista (5), se dall'altra molto innanzi della partenza di Diopite, e de'suoi coloni (a cui per alcuni vuol darsi carico d'averci imbarcati in questa guerra) Filippo fin dal principio aveva occupati ingiustamente più luoghi di nostra ragione. di che abbiamo in testimonio i vostri decreti medesimi; se da indi innanzi non ha mai cessato di sollevare, ed armar contro noi quanto v'ha di Greci, e di Barbari; che si gracchiano costoro di guerra, o di pace, come se fosse in balia nostra il farne la scelta? Uno e solo è il partito che ci resta, giustissimo, necessario, ch'essi maliziosamente sorpassano; e qual è questo? di resistere a chi primo ci combatte, e c'insulta. Quando non dicessero costoro per Dio, che sino a tanto che Filippo non tocca l'Attica, anzi il Pireo (6), egli non offende la

(5) I Trattati di pace e di alleanza appresso i Greci erano scolpiti in pietra, ed esposti ne' luoghi pubblici.

<sup>(6)</sup> Celebre porto d'Ateue, ora detto Porto Leone, anticamente stacato dalla città, e lontano da essa 40 stadi, ossia 5 miglia. Temistocle lo ciuse di muro: Cimone lo congiunse alla città per mezzo di due lunghe mura, dette dai Greci le Cambe del Pireo; e da indi in poi si risguardò come il porto priucipale d'Atene. Egli era ben fortifatto.

### 62 FILIPPICA

Repubblica, e non ci rompe la guerra. Se li così angusti confini si circoscrivono le leggi della pace, e i diritti del giusto, ben vedete quanto sia indegno, esserando, intollerabile un tal sentimento. Nè s'avveggono costoro che in tal guisa vengono a distruggere tutta la forza delle accuse ch'essi medesimi danno a Diopite. Come? sarà lecito a Filippo di far tutto ciò che gli è a grado, purchè si astenga dall' Attica; e non sarà lecito a Diopite neppur di soccorrere i Traci senza che gli si dia querela d'aver suscitata la guerra (7)? Quali sono gli

cato e capace a segno che potea contenere 400 navigli da guerra, e vi si faceva un mercato, ove concorrevano tutti i Mercatanti di Grecia . Gli Storici lo chiamano a ragione il triplice porto, perchè in effetto ne conteneva tre; il primo era detto Cantaro dal nome d'un Eroe; l'altro Afrodisio dal tempio di Afrodite, ossia Venere colà eretto; il terzo finalmente Zea, ossia il Porto del grano, perchè in quel luogo si faceva il mercato delle biade. Dopo la guerra del Peloponneso Lisandro atterrò le mura che congiungevano il Pireo alla città. Poscia Conone dopo la vittoria di Gnido, prese a rialzarle, ma l'opera non fu terminata che da un altro Conoue nipote del primo, e figlio di Timoteo. In tal occasione i tre porti sopraccennati si chiusero con una catena. L'anno 4 dell'Olimpiade 100, Sfodria Spartano in tempo di pace e di sicurezza, teuto di sorprendere il Pireo, ma fu scoperto e gli andò fallito il colpo. Una tal superchieria indusse gli Ateniesi a dichiararsi apertamente per i Tebani nemici di Sparta.

(7) Nè agli Ateniesi, ne a Filippo non mancavano giammai pretesti; e nè l'uno nè gli altri non si piccavano di molta sincerità. Filippo era stato chiamato dalle città Gre-

schiamazzi di cotesti zelatori del giusto? "I " soldati forastieri commettono ladronecci (8), " e violenze, manomettono l' Ellesponto; Dio-2, pite alla lor testa fa bottini, preda navigli; " convien porci freno ". E ci si ponga, il consento. Ma se costoro che così parlano, fossero veracemente animati dal zelo dell'equità, siccome si adoprano acciocchè le nostre genti sieno sbandate, e a tal fine si scagliano contro il Capitano che procaccia loro i modi di sostenersi, così dovrebbero assicurarci che, come voi avrete aderito alla loro sentenza, anche l'armata di Filippo sarà incontanente disciolta. Ma se non si fanno mallevadori di ciò, egli è manifesto ch'essi non hanno altra mira che di ridur la Patria a quelle medesime augustie per cui nella guerra scorsa tutte le cose pubbliche andarono in fondo. Voi ben sapete che niuna cosa diede a Filippo tanto van-

che, Diopite dagli abitanti della Tracia marittima, paese ove il Macedone avea fatto varie conquiste.

<sup>(8)</sup> Diopite avea trovato il modo di levar e mantener a sue appea ul armata di forsatiri in servigio della Repubblica. Questa specie d'industria, dice il Toorcil, contavai per uno de'maggiori talenti d'un Generale. Cardiemo, e Diotimo ne ottennero in premio dagli Atenissi corone d'oro. I nemici di Diopite e i partigiani di Filippo per co-lorir i loro disegni accusavamo il Capitano d'Attec di abissar delle sute forze, e di mantener i suoi mercenarj a spesa degli Atlentic con Jadronecci e con taglic.

### 64 FILIPPICA

taggio sopra di voi, quanto la sua prontezza nel prevenirci, e coglier tutti i punti favorevoli dell'occasione . Perciocchè avendo egli sempre intorno a se le sue schiere preste ed in punto, comparisce d' improvviso ove più gli aggrada, e colpisce senza fallire quel segno; ove sta da gran tempo mirando. Noi all'incontro non ci moviamo di passo, se prima qualche sciagura non viene a scuoterci; allora fra lo scompiglio, e la fretta si pensa agli apparecchi, al riparo. Che ne addiviene da ciò? ch' egli si burla dei vostri sforzi, e gode tranquillamente il frutto de' suoi ben concertati progetti, mentre voi giungete sempre tardi, gettate i vostri tesori in armamenti gia resi inutili, e mostrando un'astio impotente, aggiungete al danno l'infamia.

Abbiate dunque per certo, Ateniesi, che quanto da costoro si sparge, non è che ciance e pretesti: il vero oggetto delle loro declamazioni, il solo fine a cui tendono, si è di far si, che stando voi sfaccendati in casa, e mancando di forze al di finori, possa Filippo correre il campo, e governar a suo talento ogni cosa. Imperocchè osservate di grazia quale sia lo stato degli affari presenti. Egli ora è accampato nella Tracia alla testa d'un poderoso esercito, e per ciò che si dice, attende di Mace-

idonia e di Tessaglia nuovi rinforzi. S'egli dunque aspettando che soffiassero l' Etesie (9), marciasse poi a dirittura contro Bizanzio, e la cingesse d'assedio, credete voi in primo luogo che i Bizantini vorranno persistere nella loro stupidezza presente (10), e non piuttosto si getteranno nelle vostre braccia, e ne imploreranno soccorso? Nol credo io già: anzi a qualunque altro popolo della di cui lealtà fossero vie men sicuri che della vostra, darebbero per mio avviso se stessi e la Città loro più volentier che a Filippo, purchè questi, cogliendoli alla sprovvista, non gli prevenga. Ora se di quà per la stagione non possiamo far vela, se cola non ci sono forze per sostenergli,

(9) Vedi la nota (52) alla 1 Filippica. Ciò mostra che Filippo guerreggiava nella Tracia superiore, paese più settentrionale rispetto alla Grecia e a Bizauzio.

(10) Bizautini consapevoli d'aver offeo gli Ateniesi; collegandosi contro loro coll'altre lolo en lela guerra Sociale, anche dopo la pace si mostrarono freddi verso di lor, nè si curarrono gran fatto della loro alleanza, forse per continuar più liberamente la pirateria di cui facevano professione, malgrado il desiderio degli Ateniesi, che il dissimulavano soltanto per non imbarcarsi nuovamente in una guerra. Demostene suppone che in caso di periopi con la consecue della consecue de

Demost. T. II.

come possiamo impedire che non soccombano? Oh quegli sciaurati hanno la rabbia, e il farnetico (11). Verissimo: pur dobbiamo volergli salvi, perchè lo esige il ben della Patria. Ma lasciando star ciò, qual certezza avete, Ateniesi, ch'egli non sia per invadere il Cher. soneso? Nella lettera ch' egli poc'anzi v'indirizzò non minaccia egli forse di far sentir a quel popolo il peso delle sue forze? Se dunque avremo colà in piedi un corpo di genti, potranno queste e difender le terre nostre, e infestar quelle del nemico; ma se queste truppe vengono sbandate e disperse, e ch'egli marci nel Chersoneso, qual aita avrem, qual riparo? Chiameremo allora in giudizio Diopite? Bel ristoro per Dio ai nostri danni fia questo! Di quà vi spediremo soccorsi? E se i venti non cel permettano? Eh non ci assalirà . Chi se ne fa mallevadore? Chi ve ne accerta? E non vi accorgete voi, Ateniesi, che mentre costoro vi danno siffatti consigli, si vagheggiano vicina quella stagione (12), in cui dobbiate lasciar l' Ellesponto ignudo e vuoto di difensori alla

(12) Cioe la state, in cui a cagion dell'Etesie le navi Ateniesi non potevano imbarcarsi per l'Ellesponto.

<sup>(11)</sup> La loro ribellione, e il mestier di Corsali che esercitavano senza rispetto d'alcuna potenza, areva indispettito coutro di loro gli Ateniesi, specialmente che auche Filippo avea di che querelarsene.

mercè di Filippo? Che sarà poi s'egli partendo di Tracia, e lasciando da parte il Chersoneso e Bizanzio (convien pensare anche a questo) si volga a Calcide (15), o a Megara (14), come poc'anzi ad Oreo (15)? Parvi egli più saggia cosa e più acconcia al ben dello Stato il far fronte qui alle sue arme, e lasciar che la guerra si accosti all' Attica, o il tenerlo impacciato, o discosto?

Tali cose rivolgendo nell'animo non vogliamo per Dio calunniare Diopite, perche ha raccolte soldatesche a sostegno dei diritti della Repufblica; nè si cerchi di struggerle e dissiparle: rinforziamole manzi, aumentiamole,

(13) Città principale dell'Eubea, fabbricata anticamente dagli Ateniesi. Un ponte la riunisce alla Beozia, da cui naturalmente la divide un picciolo strato di mare, detto l'Euripo. 1 Calcidesi condusero varie colonie nella Tracia, alcune anche in Sicilia e in Italia. Gli autichi Comici tacciano questo popolo d'avaripia, e Calcideggia-re era passato in proverbio per attender a un sordido ri-satemio.

(14) Megara, Capitale della Megaride, altre volte parte dell'Attica, ma che, sendone poscia smembrata, divideva quella provincia dal Peloponneso. Occupata anticamente dai Corintj e da altri di questa Penisola, riteune il dialetto Dorico, familiare a tutti quei popoli. Teognide Poeta, ed Encide il Geometra furon di Megara.

(15) Oreo, città potente dell'Eubea, che comprendeva la quarta parte di quell'Isola. Come Filippo ne usurpasse il dominio, si vedrà nell'Aringa seguente.

# FILIPPICA

68

spediamo al loro Capitano denari, arme, checchè abbisogna; e assecondando vivamente il suo zelo ad utili e chiare imprese incitiamolo. Imperciocchè se alcuno domandasse a Filippo: dimmi, vorrestù piuttosto che le truppe raccolte da Diopite (qualunque esse sieno (16), che di questo io non disputo), fossero ben armate e gagliarde, e lodate, e inanimate dagli Ateniesi, e rinforzate cogli ajuti della Città, o ameresti meglio che le accuse e le calunnie d'alcuni avessero forza di dissiparle e disperderle? chi può dubitare che Filippo non si mostrasse desideroso della seconda proposta? È ciò che il nemico nostro risguarderebbe come un favor degli Dei, c'è tra voi chi vel consiglia, e perchè addivenga, s'adopera? E cercheremo ancora da qual fonte derivino le pubbliche calamità? Non posso a meno. Ateniesi, di non esporvi con libertà lo stato presente de'nostri affari, e di chiamarvi ad esaminare la vostra strana condotta. Noi nè vogliamo supplir ai bisogni dell'erario, nè osiamo uscir in campo, nè ci astenghiamo dai fondi pub-

<sup>(16)</sup> Ciò dice, perchè l'armata di Diopite era composta di mercenari, milizia che generalmente non era approvata da Demostene. Fors' anche le truppe di Diopite potevano tacciarvi a ragione di qualche rapaeità, di cui Demostene non intende di scussrle.

blici (17), nè spediamo denaro a Diopite, nè approviamo ch'ei ne procacci, nè ci segnaliamo in altro che nel gravarlo di calunnie, e spiar ciò ch'ei fa, e indovinar ciò ch'ei pensa. In somma noi non ci diamo la menoma pena delle cose nostre; e mentre colle parole lodiamo a cielo quei che sostengono la dignità della patria, assecondiamo coll'opre coloro che la distruggono.

Egli è vostro costume, com'uno vi si presenta per favellarvi, di domandarlo incontanente, che dobbiam fare? Io vorrei piuttosto domandar voi, Ateniesi, che dobbiam dire? Certo, se non volete nè contribuire, nè militare, nè risparmiar i pubblici fondi, nè ajutar Diopite, nè soffrir ch'ei s'ajuti, nè tener verun conto della Repubblica, che dir si può? Che si può dire, Ateniesi, quando le calunnie e le maldicenze trovano presso voi così cortese accoglienza, che c'è chi sin da ora fa processo al vostro Capitano, non per ciò ch' ei fa, ma per ciò ch'egli pensa che sia per farsi? Che però la condotta di Diopite non punto dall'usitato si scosti, egli è di mestieri ch'io lo faccia sentire a coloro che non lo sanno, o s'infingono di non saperlo. Parlerò liberamente,

<sup>(17)</sup> Dissipandoli negli spettacoli e nelle Feste.

Ateniesi, giacchè di far altrimenti la mia natura nol soffre. Tutti i Capitani che sciolsero dai vostri porti (punitemi come più v'aggrada, s'io mento) tutti, dico, ebbero sempre in costume di prender denaro da quei di Chio, da quei d'Eritrea (18), da quanti mai possono, parlo degli abitanti dell'Asia. Chi ha una o due navi prende meno, più chi n'ha più (19). Nè crediate già che cotesti popoli diano o il

(18) Città dell'Jonia, nell'Asia Minore.

(19) I Trierarchi, o Capitani delle Galee, a cui dall'erario era somministrato poco o nulla di che mantener le lor genti, si risarcivano col metter a contribuzione gli abitanti dell'Isole e delle Colonie, e con un pretesto o con l'altro rubavano i navigli mercantili che incappavano lor tra le mani. Alcuni venturieri facevano anche apertamente la profession di Corsali senza arrossirne, e taglieggiavano gl'infelici Isolatti, come di diritto legittimo. Deiaride. Deipiro, e Polifonte, come riferisce Eschine, esigevano dagli abitanti dell' Isole un tributo di 60 talenti per anno. În un tal sistema di ruberie e d'estorsioni pressochè universale, i Capitani Ateniesi, che volevano essere o comparir più onesti degli altri, pattuivano coi Greci dell'Asia una certa somma di denaro proporzionata ai loro bisogni, e alle loro forze, a condizione di convogliar le loro navi mercantili, e difender i mercatanti dalle rapine de Corsali, o de Capitani più avidi della sua nazione. o dell'altre. Diopite era nella classe degli onesti, e una tal condotta, secondo Demostene, non avea nulla di strano o d'ingiusto, essendochè uon solo era impossibile ch'ei potesse camparla in altro modo, ma inoltre ragion voleva che chi era difeso e protetto dalle navi Ateniesi contribuisse al loro mautenimento e alla sussistenza dei Capitani.

poco o il molto per nulla: oh, non sono si pazzi: ma comperano a questo prezzo che i loro mercatanti non siano insultati o rubati, e che le loro navi scorte da' sicuri convogli giungano in porto. Ciò però dicono essi di farlo per benivolenza, e a questi tributi danno il nome di doni gratuiti (20). Ora avendo Diopite una armata considerabile non v'ha dubbio ch'egli al pari degli altri non si prevalga delle solite offerte. E come no? se nè da voi riceve nulla, nè nulla ha egli del proprio; di che dunque volete voi ch'egli alimenti le truppe? di ciò che gli piove dal cielo? Pazzie. Gli è forza di raccogliere, accattare, torre a prestanza, e così sostenersi il meglio che può. Che fanno dunque altro i suoi nemici coll'accusarlo appresso di voi, se non se avvertir tutti i popoli di non prestare a Diopite verun soccorso, come a quello che dee ben tosto soggiacere a un giudizio? e perchè? per colpe commesse no, ma possibili. A ciò tendono tutti cotesti schiamazzi. Farà qualche assedio, tradirà i Greci. Onde mai questo timore? È forse perchè

<sup>(20)</sup> Gli Ateniesi affettavano di soccorrere i Greci Asiatici loro alleati per pura generosità, e questi dal loro canto, assecondando la loro ipocrisia, mostravano una riconoscenza spontanea. Ma in fatti tutto si faceva per interespe e contratto.

costoro abbiano cotanto a cuore i Greci dell'Asia? Essi dunque hanno più zelo per gli stranieri, che per la Patria. Quest'è che vogliono che si spedisca un altro Capitano nell' Ellesponto (21). Ma se Diopite commette piraterie, o in altro modo fa oltraggio ai nostri alleati, basta, Ateniesi, basta una picciola tavoluccia (22) per contenerlo. Imperciocchè le leggi parlano chiaro che siffatti delinquenti siaro denunziati al Consiglio (23). Ma non ci comandano giù esse per Dio di custodirli, e di starne a guardia con tanto dispendio, e con tanto apparecchio di galee e di forze (24). Il

(21) Non già in luogo di Diopite, ma contro Diopite. Vedi più sotto la nota (24).

(22) Era questa una tavoletta in cui era esposta la citazione del reo, e la relazione dei delitti oni d'era accusato. Una citazione, e un accusatore erauo cose indispensato per proceder criminalmeute contro un Ateniese. (25) Al Consiglio d'at del 500, ciole 4 dire al Senato, o

all'adunanza del popolo.

(24) Consigliavano alcuni che si allestisse una flotta la quale sotto il comando d'un nuovo Copianos i pieratosi en ell' Ellesponso per osservar la condotta di Diopite, ed opporsi, ove bisognasse, alle sue violenze contro i Greci Assicit; violenze però di cui non si avera per anco veruna certezza. Demostene rigetta questo progetto come inutile, dispendinos, e ricicalo. Sembra da ciò che Diopite fosse accusato da due specie di persone, ciò dai partigiani di Ellippo, e dai Cittadini soverchismente zelanti. Volevano quelli che Diopite fosse secusato di due specie di persone, ciò dai partigiani di abandati, onde Filippo potesse senza resistenza impadronirio dell' Ellesponto. Gli altri scrupolosi o timidì, cre-

colmo dell' insensatezza sarebbe questo. Contro i nemici che non possono assoggettarsi al fren delle leggi, divien necessario mantener soldati, spedir galee, metter imposte; ma contro i Cittadini, c'è l'editto, c'è l'inquisizione (25), c'è fin la Paralia (26): non basta (27)? Questi sono i partiti degni d'uomini di senno;

devano necessario di premuniria d'una flotta che invigilasse alla custodia degli Allenti, temendo forse che Diopite non initasse la temerità di Carete, e assediando qualche città outdeferata el amica, nou assetiasse contro gli Ateniesi una nuora guerra Sociale. È chiaro che chi consigliava questo non era della classe dei partigiani del Macedone, poichè in tal guis l'Ellesponto, lungi dall' essere esposto all'invasion di quel Re, sarebbe stato custodito da un'armata più ragguardevole di quella di Diopia.

(25) Il termine Greco indica una specie d'accusa che rispuardava le cause pubbliche, le quali non erano rimesse a verun magistrato, ma si portavano immediatamente al Senato o al popolo.

(26) S'è già detto altrove che *Paralia* era il nome d'una nave destinata a ricondurre in Atene i Cittadini accusati di delitti pubblici.

(a7) Bisognava, per dir così, esser certo dell'ubbidienza e rassegnazione dei Cittadini. Se Diopite avesse ricusanto di sottomettersi, se colle sue forze si fosse rivoltato contro la patria, la Paralia non astrobe certamente stata bastavole. Non abbiamo però nella Storia d' Atene verun esempio d'un Cittadino che resitesse colla forza ai comandi della Repubblica, benchè nei loro giudizi si trattase assai spesso della vina det reo. Alcibisa chiamato in giudizio emandato a levare colla nave Salaminia, benche padron della flotta di Sicilla, e idolatrato dai soldati, pensò a salvario golla fluga, uno a resistere.

gli altri non possono piacere che a quelli che amano di veder lo Stato messo sossopra.

Che vi siano tra noi Cittadini di tal fatta è acerba cosa, a dir vero, ma pur non è l'acerbissima. La peggior d'ogni altra, Ateniesi, è la vostra disposizione di spirito. Conciossiacliè voi, che qui sedete uditori, e giudici siete animati in tal guisa, che se alcuno vi si fa innanzi, e vi dice che Diopite, o Carete (28), o Aristofonte (29), o qual altro si voglia dei Citta-

(28) Di costui s'è parlato più d'una volta. Abbiam veduto ch' ei nocque in vari incontri alla patria per la sua temerità, e cattiva condotta. Nelle sue spedizioni militari egli conduceva seco una truppa di Cortigiane, di Suonatori, e di Musici ch'egli alimentava a spese della soldateeca, o de'marinari. Per ultimo cagionò la rovina della Repubblica perdendo la celebre battaglia di Cherouea, che decise del destino di Grecia. Contuttociò il favore ch'egli godea presso il popolo, e la protezione degli Oratori lo fece assolvere, mentre Lisicle suo collega nel comando di quella giornata fu condannato a perder la vita. La sua corporatura imponeva alla moltitudine che n' aspettava prodigj. Timoteo, seutendo a lodare la robustezza di Carete, disse che per un tal pregio egli era più deguo di portar i bagagli degli Ateniesi che di esserne il Capitano . Toureil. Sembra ch'ei morisse naturalmente, pochi anni innanzi Demostene.

(29) Altro Capitano di poco nome, forse lo atesso che quell'Aristofonte d'Azenia, gran faccendier di que' tempi, che a detto di Eschine si ventava d'essere stato chiamato in guidizio 75 volte, ed altrettante assolto. Sembra però ch' ei dovesse ciò piuttosto alle sue malizie che alla sua innocenza. Ilicrate ribattè l'insolenza di costui con dini, è cagione d'ogni nostra calamità, voi tosto siete pronti a gridar ch'è vero, e a batter le mani in segno d'applauso. Ma se alcun altro vi si presenti e vi dica con verità: Queste son baje, Ateniesi: l'autore dei vostri mali, e d'ogni vostro scompiglio è solo Filippo, perciocchè, s'ei non avesse violata la pace, la Repubblica non avrebbe impaccio veruno: se ei, dico, vi parlasse così, voi non potreste già negare ch'ei dica il vero, ma son certo però che l'udireste con sommo rancore e rammarico, come s'ei vi desse la nuova d'una disgrazia mortale. La cagione di ciò (ma per tutti gli Dei mentr'io favello affin di giovarvi, siami lecito di spiegarmi con libertà ) la cagione dico, n'è questa : perchè alcuni di costoro che si brigano de' pubblici affari, v'hanno da lungo tempo accostumati ad esser gagliardi e terribili nei parlamenti (30), ma negli apparecchi

nna risposta degua d'un uomo che si sente grande. Accusato da eso dinanzi al popolo di aver tradito la patria per venalità, lo domandò se avvebbe commesso un simil delitto. Io no, diss'egli, a niun patto. Ed Ificrate, soggiunse questi, avrit fatto ciò che non soffrirebbe di fare un Aristofonte? Toureil.

(50) Gli Oratori d'Atene si facevano una gloria di umiliare i Capitani, anzi pure di calpestargli. Ne' Cavalieri d'Aristofane, Nicia e Demostene, Capitani celebri della guerra del Peloponneso, veugono rappresentati in figura di due Schiavi, battuti e straziati a diletto da Cleone, inilitari, vili e spregievoli. Quindi è che qualora vien dato carico de vostri sconci ad alcuno il di cui gastigo sta in vostra mano, date
volontieri ascolto, ed applaudite all' accusa.

Ma se vi si addita per autore delle vostre sciagure chi non potete punire, se prima nol debellate coll'arme, rimanete attoniti, nè sapete
che dirvi o che farvi, e vergognosi del fatto,
al riparo inabili, divenite stizzosi e bizzarri.

Pure doveano per mio avviso i vostri ministri
governarsi tutto all'opposto; doveano, dico,
avvezzarvi ad essere mansueti ed umani nelle
adunanze, vigorosi e formidabili negli arma-

Maggiordomo del Popolo, che fa il personaggio d'un vecchio rirubambito e stizzoso. E nella stessa Commedia tra i vantaggi d'un Demagogo, ossia Capo-popolo, si annovera questo di esercitar un impero tirannico sopra i Capitani e conculcarli a suo senno. La moltitudine aizzata dagli Oratori fazionari montava in furore assai facilmente . Il più leggiero sospetto diventava realità, una piccioia mancanza, un'omissione anche indispensabile era spesso un delitto capitale, e i meriti più luminosi non bastavano a salvar il reo dalla morte, o almeno dall'infamia. Ne abbiam veduto più d'un esempio; ma il più singolare è quello d'aver condannato a morte i dieci Capitani che riportarono alle Arginuse la memorabil vittoria navale contro Callicratida Spartano, perchè impediti da una furiosa burrasca non poterono dopo la battaglia raccogliere i cadaveri degli uccisi per seppellirli . Tra i vincitori ch' ebbero in premio la morte contavasi lo stesso figlio di Pericle, Quest' esempio meritava d'esser citato, anche perche mostra come in ogui tempo la superstizione disponesse alla crudeltà.

menti. Perciocchè in quelle si tratta di Cittadini, e d'Alleati, con cui possono farsi valere i dritti e le leggi: in questi s'ha a far coi nemici, presso a cui tutta la ragione è nell'armi. Ora cotesti aggiratori colle loro ciance e stomachevoli condiscendenze, v'hanno ridotto a tale che nelle adunanze siete schizzinosi e strani oltre modo, nè volete udir se non ciò che vi lusinghi e solletichi (31), e vada poi lo Sta-

(31) È curioso e piacevole il vedere presso Aristofane a che segno gli Ateniesi volessero esser adulati e vezzeggiati, e con che puertilità i cittadini e gli stranieri si comperassero la loro grazia. Il complimento di cui più si compiacevano era quello di sentiris chiamare coronati di vione, e, c dar ad Atene l'epiteto di pingue. Le viole uon so a chi appartenessero, ma la pinguedine alludeva a un passo di Pindaro, che disse:

O pingue, o degna di sublime canto,

Sostegno della Grecia, inclita Atene.

I Tebaui invidiosi di tutto ciò che nobilitava Atene, condannarono il loro Poeta ad una pena picuniaria per questo elegio: gli Ateniesi in ricompensa donarono a Pindro il doppio della somma a cui era stato condannato. Da indi in poi Atene si compiacque dell' aggiunto di pingue come del più glorioso di tutti gli elogi. Ma questa compiacenza era spitta ad un eccesso strano e ridicolo. Udiamo come ne parti il Poeta Storico nella Commedia degli Macanesi:

Quando gli Ambasciadori della Grecia Bramano d'acchiapparvi a qualche trappola, Vì chiamano violi-ghirlandi-feri: All' udir questa voce melatissima Di gioja vi traballano le natiche. to in rovina, s'egli sa andarci. Pognamo di grazia che i Greci vi chieggano conto delle opportunità che per la vostra dappocaggine avete perdute, e così vi parlino (32); "Voi, Ate-" niesi, ci spedite tratto tratto Ambasciatori, nè cessate d'avvertirci che Filippo tende insidie a voi, ed ai Greci tutti, che conviene , aver guardia a quest'uomo, e siffatte cose (lo ., abbiam fatto, non può niegarsi). Or perchè " dunque, o i più vigliacchi degli uomini, al-

Che se poi vezzeggiandovi, ci aggiungono. Mia grassa Atene, ogni domanda accordasi Sol per quel grasso; e il popolo ne gongola Che d'un majale (\*) riportò la gloria.

In altro luogo lo stesso Comico dice facetamente che le orecchie degli Ateniesi al suono delle loro lodi si allargavano e ristringevano a vicenda, a guisa d'ombrelle. Spargevansi anche tra 'l popolo e si ripetevano ne parlamenti diversi oracoli che promettevano agli Ateniesi la signoria della Grecia e dell'Asia. Chi crederebbe che uno di questi predicesse che la città d' Atene dopo molti secoli di gloria, andrebbe ad abitar nelle nubi trasformata in aquila? Sfortunatamente innanzi di questa metamorfosi l'aquila fu divorata dall'avvoltojo .

(32) Gli Ateniesi spaventati dai progressi di Filippo. specialmente dopo la presa di Olinto, spedirono Ambasciadori agli Stati di Grecia per interessar tutti i popoli nella loro causa. Abbiam veduto che dopo la pace continuarono il medesimo stile. Un' ambasciata costava mene d'un armamento.

(\*) Nel Testo in luogo d'un majale si trova apua, specie di pesce, di cui gli Ateniesi erano assai ghiotti.

" lorchò Filippo stette per dieci mesi lonta" no (33), allorchò colto dall'infermità, dalla
" rea stagione, dai nemici non poteva tornar" sene alle sue terre, perchè, dico, non avete
" nè liberata l'Enbea, nè ricuperato alcuno
" degli Stati vostri? Perchè standovene in ca" sa agiati e tranquilli, e sendo voi belli e sa", ni (se sano può dirsi (34) chi si governa a
" tal modo), potè Filippo alla barba vostra,
" piantar nell' Eubea due Tiranni (35), l'uno
" rimpetto a Sciato, l'altro a fronte dell' At", tica, quasi bastione per bersagliarvi (36)? E

(53) Nella prima spedizione (di Tracia, intorno a cui vedi la 5. delle nostre Flippiche. Potrebbe però anche intendersi della spedizione recente in cui era tuttavia impaciato; giacchè vediamo nel principio di quest'Aringa che egli si trovava colà da dieci mesì. L'acquisto dell' Eubea non era ancor fatto nel tempo della prima: e quanto alla malattia, perchè non potrebbe essersi malato nuovamente in un'aria malsana, quale ci si rappresenta più sotto quella della Tracia?

(54) La voce sano appresso i Greci, ugualmente che presso i Latini, ha lo stesso doppio rapporto al corpo e alla mente.

(55) I due Tiranni sono Clitarco e Filistide. Clitarco è quello stesso che su prima cacciato da Focione, indi rimesso da Filippo nel posseso di Eretria, città dell'Eulea rimpetto all'Attica. Filistide dominava in Oreo ch'è posta rimpetto a Sciato, Isola del Mar Egeo soggetta agli Ateniesi.

(36) Di qualunque spedizione si parli, questi fatti non possono appartenere ai dieci mesi della lontananza di Filippo: quando non si voglia che questi, ancorchè lonta-

Comment Cons

" voi, lungi dall'opporvici, il lasciaste fare " e il portaste in pace, e poco meno che non " gliene aveste mercè, e deste a conoscere apertamente che quando Filippo morisse ben dieci volte, non però la vostra vigliaccheria vi si scuoterebbe di dosso. A che dunque tante Ambascerie? a che tanti avvisi? che non cessate d'infastidirci colle vostre ciance " e novelle? " Se così vi parlassero i Greci, che potremmo noi dire per Dio; che allegare in difesa nostra? Nol veggo. Veggo bensi alcuni tra voi, che, come uno si presenta per favellarvi, pensano tosto ad allacciarlo, e confonderlo col domandargli: Orsù che s'ha a fare? Nulla di quel che ora fate, risponderò io schiettamente e con verità. Nè però ho io difficoltà di spiegarmi intorno a questo punto partitamente: e volesse il cielo che quanto costoro son presti a chieder avvisi, altrettanto lo fossero ad eseguirgli.

Voi dovete innanzi a tutto aver per fermo, Ateniesi, che Filippo fa guerra allo Stato, co, ha rotto i patti (cessate omai di querelarvi l'un l'altro intorno di ciò), ch'è pieno di mal talento verso di noi, ch'è nemico della Città no-

no, spedisse le sue truppe a quella impresa, e perciò l' Autore parli di Filippo stesso come presente.

stra, e del terreno di essa, e di quanti in essa soggiornano, e di quelli massimamente che sel credono più affezionato e benevolo. Chi non ci dà fede, miri ad Enticrate e a Lastene, que' due traditori d'Olinto (37), i quali quando credevano d'avergli ad essere i più favoriti e i più cari, poichè gli ebbero venduto la Patria, furono da lui fatti esempio di vitupero e miseria. Ma sopra tutto egli fa guerra mortale al nostro governo, quello abborre, a quello fa insidie, e nulla più gli sta a cuore che di schiantarlo, e di spegnerlo. Nè a torto per verità: conciossiachè ben conosce. che, quand'anche gli venisse fatto di occupar quanto gli altri posseggono, saranno sempre mal sicure le sue conquiste, finchè resta sovrana e libera Atene; e che qualora gl'incontri qualche sinistro (e molti ad ogn'uomo ne incontrano) tutti coloro, che egli ora sotto il suo dominio ritiene a forza, a voi, spezzate le lor catene, si gitterebbero in braccio. Percioc-

(57) Se n'è parlato alla nota (20) della Filippica 6. Coatoro dopo il tradimento divenneo il ludibrio, anzi pure l'escrazione non pur dei Greci, ma dei Macodoni. Essi davano loro a piena bocca il nome di traditori. Esuicrate e Lateue ne chiesero giustizia a Filippo, che gli consolò con una ironia più apiacevole della stessa ingiuria. Non vi curate di ciò che dicano i Macodoni: costoro son grossolani, chiamon tutte le cose col toro nome. Touretl.

Demost, T. II.

chè non è carattere degli Ateniesi d'aspirar ad arricchirsi, o a sovraneggiar sopra gli altri, ma bensi di reprimere quei che vi aspirano, di strappar loro dalle mani il mal tolto, di attraversar per ogni strada i loro disegni, e di francheggiar a tutta possa non pur la propria, ma la comun libertà. Egli perciò avvedutamente pensando, non vorrà senza dubbio che la libertà d'Atene adombri la sua tirannide, e stia spiando l'occasion d'atterrarla. Egli è adunque necessario, il ripeto, che innanzi a tutto abbiate per certo esser Filippo nemico irreconciliabile del vostro e di qualunque popolare Governo: se di ciò non siete prima veracemente convinti, non è possibile che portiate nelle cose vostre il calore e l'attività necessaria. Dovete in secondo luogo aver per cosa manisesta e indubitabile, che quanto ei fa, quanto ei tenta tutto è diretto a combattere e rovesciar la Repubblica; e che ovunque alcun se gli opponga, sempre gli si oppone in pro vostro (38). Può far il Cielo, Ateniesi, che siaci fra voi alcuno si semplice, che giunga ad immaginarsi che Filippo sia tutto inteso coll' animo ad occupar nella Tracia alcuni sciaurati casali (poichè qual altro nome può

<sup>(38)</sup> Ciò tende a giustificar maggiormente Diopite.

darsi a Mastira, a Drongilo, a Cabile (59), e a quell'altre bicocche ch' egli sta cingendo di assedio?) questo agogni, in questo s'adoperi, per questo a rigor di stagioni, a gravi disagi, a perigli estremi si esponga: e che poi dei por-

(39) Castelli di poca importanza nella Tracia, che Demostene, servendo alla causa, avvilisce ancor più di quel che forse meritavano. Mastira è veramente una Città affatto in cognita a tutti i Geografi . Quiudi Arpocrazione crede probabile che debba leggersi piuttosto Bastira, castello di cui si faceva menzione in una storia di Filippo scritta da Anassimene, e perduta da lungo tempo. Drongilo era un borgo di Tracia. Cabile, o Calibe secondo Strabone, era situata al di sopra di Bizanzio nel paese degli Asti, uno de popoli di Tracia. Questa è la stessa che fu poi detta Poneropoli, ossia Città de malvagi, poiche sappiamo dallo stesso Strabone, che Cabile fu da Filippo fatta Colonia dei più tristi uomini ch'egli avesse in tutto il suo regno. Teopompo reca ciò a carico di questo Re, come s'egli deliziandosi nella compagnia de' malvagi gli volesse tutti insieme raccotti. Ove si tratta d'uomini celebri convien sospettare ugualmente dell'adulazione e della calunnia. La cosa sembra meritare un'interpretazione affatto diversa., Filippo con saggio provvedimento inventò una specie di castigo politico, che servisse all'utilità dello Stato. Egli purgava il suo regno da cotesta seccia di gente, rendeva per loro opera popolato e coltivato un paese deserto, e infelice, che non avrebbe invitata verun'altra specie d'abitatori, e cambiando le loro circostanze. presentava fors'anche a molti occasione di cangiar carattere. Il riflesso di Teopompo parmi un raffinamento assai strano di malignità. Amerei ugualmente che si dicesse che i delinquenti sono rilegati in Siberia per trattenimento del Czar, o che le galee si riempiono di forzati per la conversazione degli Ammiragli.

ti d'Atene (40), e degli Arsenali, e delle navi, e delle miniere (41), e di tante, e si grosse rendite non faccia conto, e le ci lasci godere in pace; mentre egli, purchè giunga a far conquista d'alcuni mucchi di panico e di veccia (42) sotterrati nelle fosse de'Traci, soffre di svernar in un baratro (43)? No, Ateniesi,

(40) Oltre il Pireo v'erano in Atene due altri porti : quel di Falero, di cui si faceva uso anticamente, e quel di Munichia.

(41) Avevano gli Ateniesi ricche miniere d'argento, soite il moute Laurio, otto miglia langi da Magara. Anticamente il profitto di quelle non apparteneva alla Repubbica, ma benai oli particolari che preudevano a lavorarle. Per consiglio di Temistocle se ne applicò il ventiquatteriumo al pubblico erario. Il tetradracemo degli Ateniesi, ossia moreta di lire quattro, aveva l'impronta della civetta, protettrice d'Atene. Quindi Aristofane facetamente alludendo e all'impronta de lesse monete, e al luogo donde eran tratte, le chiama Civette Laurioliche. Eccone i versi nella commedia degli Utcelli:

E primamente, ciò di che ogni giudice È ghiotto supra mudo, a este in copia Civette occhi-lucenti Lauriotiche Che nelle borse vi faranno il nidio, E d'altri civettini arricchirannovi, Cacciando il vulgo de' pulcini ignobili.

(Cloè le monete più picciole)
(4a) Quest'era il frumento del paese ove guerreggiava
Filippo. Senofonte mette non lungi dal Mar Nero i Traci
Melinofagi, o sia mangia-panico. Riponevano essi le loro
biade in una specie di granaj sotterranei.

(45) Baratro in Atene chiamavasi una fossa profonda, o ve si precipitavano i colpevoli, e vi si lasciavano insepol-

non è così: quanto egli fa, quanto ha fatto non è per lui che un mezzo per insignorirsi più agevolmente del nostro. Dovendo dunque siffatte cose aversi per evidenti e notorie, qual è l'uffizio di saggi nomini, di Cittadini veraci? Quello di spogliarsi oggimai di questa fatale e stranissima scioperatezza, di sovvenire ai bisogni del pubblico erario, d'invitar i nostri alleati a sostener la causa comune, e di far ogni sforzo perchè l'esercito, che pur è in piedi, si mantenga e ringagliardisca: onde siccome Filippo ha presta un'armata ad ingiuriar tutti i Greci, e a ridurgli in ischiavitù, così voi ne abbiate un'altra atta a sostenerli e salvarli. Imperocchè non è possibile il far veruna cosa che vaglia con truppe raccogliticcie, ammassate in fretta ed a tempo. Vuolsi aver un esercito compiuto e stabile, vnolsi provvederlo di vettovaglie, assegnargli e fondi e soprastanti, custodir essi fondi colla più

ü. Il termine rappresents energisamente l'aria insalubre eji orrori di up paese in ria alla natura. Pomponio Mela ci fa della Tracia una pittura che ben s'accorda con quanto ne dice Demostene. L'inclenenza del ciclo e la sterilità della terra vi cosptrano a raddoppiar i rigori del clima: non vi si conosce altra siagion che l'inverno: Il villano che pianta e semina non sa che sia recoglier aè mietere. Sembra che il Nole non risplenda che con ribrezzo su questa orrabile contrada.

scrupolosa cautela, e poi domandar conto dei denari al Tesoriere, e al Capitano dell'oper (44). Se cosi farete, Ateniesi, o costringerete Filippo ad osservar lealmente la pace, e a viver pago del suo, di che nulla può accadervi di meglio; o se pur dovrete aver guerra, saran pari le condizioni, e le forze.

Che s'egli sembra ad alcuno che le cose da me proposte ricerchino e molta faccenda, e grave spesa e fatica, questi, non v'ha dubbio, ben pensa. Ma se prenderà a divisar seco stesso i pericoli'che sovrastano alla Città ed allo Stato, qualor non si voglia soggiacere a siffatto peso, trovera che i presenti scapiti sono un nulla appetto al vantaggio che ne ridonda. Imperciocchè se qualche Dio (giacchè nessun uomo è da tanto) ci si facesse mallevadore, che se votremo star cheti, e lasciar ire le cose, Filippo ci lascierà in pace, sarebbe ancora brutta cosa (Giove, e gli Dei tutti ne chiamo in testimonio) e di noi, e della patria, e delle gesta de' maggiori nostri indegnissima, per vaghezza di pace, e d'ozio, l'abbandonar tutta la Grecia alle catene d'un oppressore, d'un Barbaro; ed io torrei di morire pria che darvi cotesto infame consiglio. Pur se c'è chi osi darvelo, se voi l'approvate, si faccia: difese e

<sup>(44)</sup> Veggasi la nota (47) della 1. Filippica.

vendette trascurinsi, pongasi ogni cosa in non cale. Ma se niuno pensa così, se all'incontro sappiamo tutti di certo, che quanto più giungerà egli a dilatare impunemente le sue conquiste, tanto più feroce e formidabil nemico dovrem provarlo; che si fa? che si bada? a che più ripugnanze, o ritardi? Per compier i doveri di Cittadini, che più s'attende (45)? Forse che qualche necessità vi ci sforzi? E quale? La necessità d'uomini liberi non è da ora che ci sta sopra, ma già da gran tempo ci stringe, Quella dei servi, tolga il Cielo che ci si accosti giammai. Ne sapete voi la differenza, Ate. niesi? La vergogna della passata condotta è la necessità più stringente d'un uomo libero: quella d'un servo son le battiture, gli strazj... Lungi da noi siffatta immagine: il sol pensarvi è un'infamia.

Egli mi sarebbe assai grato il mettervi dinanzi agli occhi la condotta d'alcuni de vostri politici. Pure vo'lasciar l'altre cose, per, non toccarne che una. Come tra voi si fa menzion di Filippo, s'alza tosto alcun di costoro, e si mette a dire: "È pur la bella cosa la pace! "mantener un'armata! che dispendio! che ro-"vina! Guardatevi: c'è chi mira all'erario, e

(45) Un luogo simile si trova nella 1. Filippica, ma qui l'Autore ci aggiunse qualche tratto di maggior forza.

alcuni, i quali si cruccian per tema che non venga rubacchiato il denaro pubblico, quando siffatte reità o l'impedirle o il punirle sta in mano vostra, e che poi non s'affliggano veggendo Filippo rubar a mano a mano tutta la Grecia, già prossimo a mettere il colmo a'suoi ladronecci col dar il sacco ai domini e alle sostanze d'Atene. Ma dond'è mai, Ateniesi, che quando il Macedone innanzi al cospetto di tut" ti campeggia, assale, prende città, pur non ci è alcuno che voglia confessare ch'egli viola ingiustamente la pace, e che solo si accusano come autori di guerra quelli che vi confortano a non lasciarvi sopraffare ed opprimere? Io il vi dirò. Siccome egli è assai naturale, che ove nel corso della guerra vi accada qualche sinistro, voi abbiate a concepirne rancore, vorrebbero costoro rivolgerne l'effetto sopra di quelli che vi porgono leali consigli, onde quelli, non Filippo, avessero a provar l'ira vostra, e si fanno accusatori degli altri per sottrar se stessi alla pena dovuta alle ree pratiche che tengono contro lo Stato. Quindi nascono quelle dicerie, che alcuni vogliono imbarcarvi in una guerra; quindi quelle altercazioni si ostinate e si calde. Declamino pure a lor senno, io non per tanto son certo, che innanzi che alcuno di noi pensasse a stender vere, l'altro è fermo di non opporvisi, resta egli altro che-servità? Pensate però, Ateniesi, che la guerra che ci minaccia non può aver lo stesso esito che avrebbe per avventura per altri popoli. Non vuol Filippo assoggettarsi il vostro governo, ma spegnerlo, ed incenerirlo. Conciossiachè egli ben conosce che servire nè lo volete, nè lo potreste volendo: che mal si avvezza a servitù chi è nato ed allevato all'impero. È conosce altresi che ove vi si presenti occasione, potreste più di qualunque altro popolo portargli affanno e travaglio.

Sendo dunque convinti che la sussistenza stessa della patria è posta ad estremo cimento, dovete aver in orrore que disleali che si sono venduti a Filippo, e punirgli col più infame supplizio (50). Imperciocchè non è possibile, no non lo è, che si giunga a trionfar

<sup>(50)</sup> Demostene nell'anno precedente avea dato querela ad Eschine per esseria lasciato corrompere nella sua Ambasceria. L'accusa, per quel che si crede, non andò imnanzì per gli sforzi e i maneggi della fazione di Eschine, che ra quella di Filippo. Del reto il nostro Oratore presoche in ognuna delle sue Aringhe politiche si lagna di questa corruttella universale, che 'era diffusa in tutti gli Stati di Grecia. Filippo su questo arruttolo giustificava le declamazioni di Demostene, solendo egli vantarsi d'aver espugnato più Città coll' oro che ol ferro, e al effermando non esservi rocca intep uguabile ove potesse aver adito un mulo carico d'oro-

dei nemici esterni, se prima non abbiam punito i domestici, che in lor servigio s'adoprano. Se da ciò non date principio, siate certi, Ateniesi, che inciampando in questi scogli nascosti vedremo rompersi e naufragar la Repubblica. Donde credete voi che addivenga, che Filippo osi insultarci (poichè che altro è mai la sua condotta, fuorchè un'insulto? ) e ne minacci, e ne sgridi (51), quando gli altri cerca almeno di sedurgli con benefizi e promesse? Così con molti servigi trasse egli i Tessali alla presente lor servitù. Nè saprei quante arti usasse per acchiappare i miseri Olinti, e per quante vie si studiasse d'ingannargli, dando prima lor Potidea, poscia sopra gli stessi doni e grazie a piena mano versando. Colle stesse malizie ha pur ora adescati i Tebani, lasciando in lor balía la Beozia (52), e di

(51) Allude alle querele di Filippo contro le supposte violenze di Diopite. È verisimile che i lamenti del Re fossero accompagnati da rimproveri e da minaccie.

(5a) La Bozia, provincia la più fertile della Crecia, aveca all'oriente l'Eubea, all'Occidente la Focide, il Mar Egeo al Settentrione, al Mezzogiorno l'Attica. Le principali Città della Bozia erano cadauna per se governato dai pochi, che noi diremmo dai Nobilifgiacchia embra che i Greci confondessero l'Aristocrazia coll'Oligarchia) ma nelle cose che risguardavano l'intera provincia si rigervano a comune per mezzo di pubbliche radunanze, ove le Città spedivano regolarmente i loro Invisti, detti Boziardi. La suprema autoriali risiedeva però nei quatto Sena-dei. La suprema autoriali risiedeva però nei quatto Sena-

una lunga e penosa guerra sgravandoli. Da queste maniere sedotto ciascheduno di questi popoli sofferse, è vero, quel che ognun sa, o si espose a sofferirlo a suo tempo, ma ciò fu solo posciachè gli ebbe fatti paghi delle lor brame, o prevenuti con qualche singolar benefizio. Con voi non crede mestieri far ciò, ma solo vi oltraggia e vi spoglia. Tacerò del passato, ma nell' atto della pace medesima quante cose non v'ha egli tolte? in quanti modi non v'ha giuntati e scherniti? Non distrusse i Focesi? non occupò le Termopile? non vi tolse in Tracia Serrio, e Dorisco (53)? Non

ti di quattro Città le più ragguardevoli. Orcomeno nei tempi Erocic il la più potente d'ogs'altra, a seguo che avea per tributaria Tele; ma questa liberata per opera di Ercole da un tal aggravio crebbe col tempo in potenza, e fu come la Capitale della Besvia. I Tebani non contenti d'esser alla testa della confederazione, vollero signoregiaria: e teuto poteva in lora questa cupidigia di dominare, che quaudo Artaserse si fece mediatore della pace universale fra i Greci, i soli l'Ebanii ricusarono di aderire al Trattato, perchè una delle condizioni della pace si era che tutte le Città di Grecia conservasero la lor liberà. La loro ambisione fi finalmente sazista per opera di Filippo che sacrifico la Besois al deiedroi di stringer a se un popolo valoroso, e più sollecito del proprio ingrandimente che della salvezza comuse.

(53) Dorisco, Città della Tracia non lungi dal mar Egeo, e aulle foci dell' Ebro, era celebre per la rassegna che vii fece Serse della sua innumerabile armata. Serrio era un castello forte in un promoutorio, poco lungi da Doispogliò Cersoblette (54)? Non. tiene ora Cardia, e lo confessa altamente (55)? E perchè adunque tien egli un modo con essi, con voi un altro? Perchè questa è la sola Città in cui sia lecito sostener la ragion dei nemici; in cui com' uno ha tocco denari in privato, acquista dritto di aringare liberamente a pro di colui che spogliò delle sue sostanze la Patria. Non era sicura cosa in Olinto mostrarsi partigiano di Filippo innanzi che tutto il popolo fosse compro colla cessione di Potidea; non lo era in Tessaglia pria che il Macedone ne avesse cacciati i Tiranni, e che i Tessali per sua opera avessero ricuperato il dritto di seder fra gli Anfizioni; non lo era finalmente in Tebe anzi che Filippo fesse i Tebani Signori della Beozia, e spegnesse in lor favore i Focesi. Solo in Atene, non pur quando Filippo ci ha tolta Anfipoli; non pur quando Cardia, e quel distretto si tien per suo: ma quand'anche ha

risco. Gli Ateniesi avevano dominio o diritto sopra l'uno e l'altro di questi luoghi.

(55) Egli diceva solamente di difenderla. Quando la protesta fosse stata sincera, l'effetto per gli Ateniesi era lo stesso.

<sup>(54)</sup> Cersoblette però era stato prima abbandonato dagli Ateniesi, che non a icurarono di far inchiudere questo Re nel Trattato di pace. Demostene ed Eachine si accusano scambievolmente d'essere stati la cagione di questo vergeguesso abbandono. (Ar. per l'Ambasc. e per la Cor.)

fatto dell' Eubea una fortezza per batterci; quand'anche a mano armata s'incammina contro Bizanzio (56), è permesso a chiunque il voglia dichiararsi solennemente fautore e sostenitor di Filippo. Quindi è che alcuni di costoro di pezzenti ed oscuri, ricchi ed illustri divennero; voi per lo contrario dal colmo della gloria, e della potenza siete caduti in bassezza ed in povertà. Conciossiachè le vere ricchezze d'uno Stato sono per mio avviso, le alleanze, la benevolenza, la fede, delle quali cose voi siete scarsi e mendichi. Dal non far conto di ciò, e dal mirar con occhio tranquillo sì gravi perdite ne addiviene che il nemico s'è fatto grande e possente, e ai Greci tutti ed ai Barbari meraviglioso e terribile. E voi abbietti, ignudi d'ajuti e di forze, ragguardevoli soltanto per l'abbondanza, e per la pompa de' vostri mercati (57), nelle cose essenziali siete oggetto di compassione, e di scherno.

(56) Filippo di fatto l'attaccò nell'anno seguente, ma gli Ateniesi riscaldati da Demostene vi spedirono Focione, che lo costrinse a levar l'assedio.

(57) La copia e il buon prezzo delle derrate interessava gli Ateniesi più choù isstema politico della Grecia. Il Senato presso Aristofane raccolo per affari di Stato decreta corona al celebre Salcicciajo emulo di Cleone, perchè gli recò la buona nuova che le apue, pesce particolare, gratissimo agli Ateniesi, si vendevano a miglior mercato:

### 96 FILIPPICA

Parmi strano, Ateniesi, che alcuni dei vostri Aringatori vi confortino a governarvi in un modo, quand'essi ad un altro del tutto opposto si reggono. Vogliono questi che la Repubblica non faccia motto, benchè altri la vilipenda e la oltraggi; e non sanno nè vogliono star cheti essi, benchè nessuno dia loro briga. Pure io sto a vedere che alcun di costror alzandosi mi rinfacci per avventura e mi sgridi: Tu non denunzi alcuno; non vuoi esporti ad alcun rischio; tu se' codardo, e dappoco (58). Io per me un imbarcatore, uno s'acciato, un impronto non lo sono, Ateniesi, nè voglio esserlo: ma non pertanto porto credenza d' aver

Abbiamo dagli antichi alcane particolarità intorno al prezo delle derrate, da, cui possissmo far gindico della loro abbondanza, e ragguagliar il valore delle rendute degli Ataniesi colle nostre. Il frumento i 'tempi di Solone si valntava una dramma al medinno, misura che corrispoudeva a due de nostri secchi. Nell'età di Dempatene il prezzo del grano era crescinto sino a S. dramme. Se ne portavano ogni anno in Atene sococo medinni. Tre cotite di vino si venderano un obolo. Cinque dramme s'tempi di Solone erano il prezzo di un bue, una quello d'una pecora, un porco al tempo d'Aristofane valeva tre dramme. Nell'età di Polibio i viveri erano a si buon mercato, che megli alberghi non si specificava il prezzo d'alcuna derrata, ed i forastieri con tre oboli avevano di che sguazzare, non che satoliari.

(58) Non hai nè zelo nè coraggio; non vuoi esporti alla inimicizia de privati per giovar al pubblico.

abbracciato una condotta molto più coraggiosa e magnanima che quella di cotesti importuni briganti. Conciossiachè chi trascurando le vere e grandi utilità dello Stato si occupa tutto in processi, confiscazioni, distribuzioni, o denunzie (59) non fa già ciò per valore e gran-

(59) Il mestier di delatore era in Atene assai popolare e alla moda. L'una quautità d'uomini s'era fatta sulle accuse una rendita sicura e stabile. Costoro degli Atsuisei era no detti Sicofanti, ossia denunziatori ste' fichi. Perciocche essendo anticamente vietato per legge di portar fichi fuori dell' Attica, la canaglia forense per un picciolo guadigno deva iuttogiorno querela a quello o a questo d'aver contravvennto alla legge ficaria. Il termine poecia di particorare divenne generale per indicar un calunniatore, o un uomo che facea traflico delle accuse. Eco come Aristone dipinge costoro nella Commedia degli Eccetti.

Havvi una razza sciagurata d'uomini Nel borgo di Spionia appo la Clessidra, (\*) Che in su la lingua hanno cucina e rendite; E seminano, mietono, vendemmiano

Sol colla lingua, e van di fichi in caccia.

Le accuse, le minaccie, il silenzio, tutto rendeva loro profitto, e si rendevano ugualmente terribili ai sudditi ed ai Cittadiui. Il suddeito Comico rappresenta colla sua solita vivezza le male arti e il carattere di costoro nel personaggio di Ceone, il più gram maestro di quest'arte.

Come s' usa de' fichi , e tu fra i sudditi Premi gli agiati colle dita , e tastigli

(\*) Il nome del borgo nel Testo allude al mestier di delatore. Clessidra era una fontana nella Rocca, da cui ebbero i nome gli oriuoli d'acqua di cui gli Ateniesi facevano uso nei Giudzi.

Demost. T. II.

## 98 FILIPPICA

dezza d'animo: ma francheggiato dall'esser fermo di parlarvi sempre a piacere, ed avendo l'adulazione per pegno della sua sicurezza, fa l'ardimentoso e il gagliardo. Ma chi miran-

Se sien vizzl o sugosi , o lazzi , o mezzi,
E se aleun vedi che i litigi abbomini ,
E a bocca apera sia shadato e stupido ,
Tosto dal Chenonsos il trai nell' Attica ,
Gli torci il colto , e coll' uncino abbrunchilo».
D una calunnia , e si lo spulpi, e smangilo .
Così se scorgi un Cittadia grassoccio ,
E come agento semplicioto e timido ,
Che tremi al nome di querela o giudice ,
Lo ti secuo bellomente , e lo trasquesti.

Quel ch'è più singolare osavano costoro farsi un merito presso il popolo della loro infame professione, e davano ad essa il nome di zelo per la Repubblica. Oltre la ge-Iosia di libertà, e la malignità contro i grandi, qualità inseparabili da ogni Governo popolare, l'avarizia degli Ateniesi cospirava con quella degli Oratori a render comuni ed accette le accuse pubbliche. L'erario si trovava assai spesso esausto, nè si aveva uon solo di che supplir alle spese necessarie allo Stato, ma, ciò che più dispiaceva al popolo, neppur di che fare quelle larghezze e distribuzioni o di denaro o di vivande ch'egli era avvezzo ad esigere come un debito. Un popolaccio affamato che profanava la giudicatura voleva del pane ad ogui costo. In tali circostanze il processo d'un reo facoltoso si considerava come una fortuna pubblica. Ciascheduno si vagheggiava la grossa pena pecuniaria, o la confiscazione a cui poteva condaunarsi: era questa come una rugiada alle fauci assetate della moltitudine. In una tal disposizione di spiriti era ben difficile che l'accusato si trovasse innocente; e la giustizia assai spesso diventava strumento di proscrizione. '

do al vostro bene osa più d'una volta alle vostre volontà farsi incontro; chi s'è prefisso di dar sempre non i piacevoli, ma i salutari consigli; chi assume in se quella parte di governo, che più alla fortuna che alla prudenza è. soggetta, nè però ricusa di assoggettar la sua condotta al sindacato del Pubblico, questi è veracemente uom coraggioso, cittadino utile; e non già costoro che andando a caccia del favor vostro colle giornaliere lusinghe hanno oggimai la Repubblica guasta, e diserta. Questi son io cosi lungi dall'imitargli, e dal credergli degni Cittadini d'Atene, che anzi, se alcuno mi domandasse, quai servigi abbia io prestati alla patria lasciando stare e gli ornamenti delle galee, e le presidenze de' Cori, e le somme contribuite, e gli schiavi riscattati, ed altri somiglianti tratti d'umanità (60), vorrei,

(60) Demostene poteva a ragione pregiaridelle molte sue biberalità verso la patria ed i cittadini. Egli era stato nei primi anni della sua gioventù eletto Trierarco, e corredò compiutamente a sue spee la galea commessagli dal Publico, e la forni di marna; i ne contesto di ciò, dono egli stesso in altra occasione una galea alla Repubblica. Egli fin poscia Corago della sua Tribir (intorno al quale uffirire a' già parlato nella nota (57) alla 1. Filippica) essendosi offerto spontaneamente a quento cario dispendioso, da cui unti gli altri cercavano di esimerni. Pogò il tributo per molti anni in qualità di principale della sua Classe, il che l'obbligava a du nesborso presentaneo anche per gii altri

Ateniesi, di questo solo pregiarmi; che nel governo della Repubblica ho calcato un sentiero dirittamente opposto a quel di costoro; e che quand' io poteva, se non erro, al par di loro accusar quello o questo, e farmi dispensatore di ricompense e di pene, nè avidità di guadagno, nè vaghezza d'onore, nè alcun altro rispetto ebbe mai forza d'indurmi a marciar sulle loro traccie, ma sempre fermo nel mio proposito, non cesso di dire e consigliar quelle cose, per le quali io forse avrò meno d'autorità nello Stato, ma lo Stato, e voi, ove voleste prestarmi orecchio, (dirollo, cred'io, senza rendermi odioso) ne sareste più riputati e più grandi. Perciocchè mi crederei Cittadino indegno, se adoprassi quelle arti che rendessero me il primo fra voi, voi gli ultimi fra tutti i Greci. No, Ateniesi, un vero ministro dee cercare d'aggrandir non se, ma la patria, e preferir sempre i partiti più salutari ai più

Colleghi (come ai vedrà nelle annotazioni all'à ringa per la Guerra di Peria). I noltre sendo incaricato di presiedere àlta fabbrica delle mura , vi spesa tre talenti del proprio : ed essendo pure fatto presidente agli spettacoli Teatrali, dono àl popolo soo. mine per uso dei sactifizi. Finalmente ito Ambasciadore in Macedonia, avezado trorato colà alcuni Cittadini Ateniesi chi erano schiavi, ottenne loro la libertà, shorsando la somma necessaria pel lero riscatto. agevoli: perciocchè a questi la natura ci corre da sè, quelli domandano d'essere avvalorati dal ragionamento d'un saggio e leal consigliere.

Ma sento chi mi risponde: Tu di'sempre belle parole e magnifiche; ma infine le non son altro che parole; e la patria ha bisogno di fatti. Io intorno a questo vi sporro schiettamente il mio intendimento. Non altro è per mio avviso l'uffizio d'un vostro Oratore che quello di darvi i più sani ed opportuni consigli. Ch'ella sia così è agevol cosa il chiarirvene. Egli dee ricordarvi di quel tempo, nel quale il vostro Timoteo vi spronava a dar soccorso agli Eubeesi, che i Tebani minacciavano di servitù. Come? diss'egli a un di presso, come, Ateniesi? I Tebani sono già nell' Isola, e voi consultate ancora quel ch'abbia a farsi? Non è già il mare pien di galee? non correte tutti al Pireo? non sere già sulle navi (61)? Così favellò Timoteo, voi l'ubbidiste: pei consigli dell' uno, per la prontezza degli altri, riusci a buon fine l'impresa. Pognamo ofa ch' egli vi avesse parlato col fuoco con cui parlo, ma che voi colla vostra lentezza

<sup>(61)</sup> Questo picciolo saggio fa conoscere esser giusto l'elogio che fa Cicerone a Timoteo, ove dice che colmò la gloria dell'arme con quella dell'eloquenza.

lo aveste assecondato coll'opere; sarebbe egli accaduto nulla di ciò, che accadde alla Repubblica di luminoso e di grande? No certamente. Ragionate adunque allo stesso modo nel caso nostro. Ricerchisi dai vostri Oratori zelo e prudenza: dell'attività, dell'esecuzione chiedetene conto a voi stessi. Ma per non tenervi più a bada, tocco i sommi capi del mio discorso, e poi scendo. Deesi contribuir denaro per manteuer le soldatesche, che abbiamo: riformar i disordini che per avventura vi allignano, non già alla prima querela shandarle; s'hanno da spedir Ambasciatori per ogni parte che istruiscano, ammoniscano, promuovano a tutta possa il ben della patria; soprattutto debbonsi punir quei malvagi che vendettero la loro fede al nemico, ed avergli in abborrimento e distruggerli; onde i buoni e leali Cittadini si compiacciano d'essersi appigliati a quel consiglio che più giovi ed a loro stessi . ed al pubblico. Se così vorrete governarvi, se vi scuoterete daddovero dal vostro lungo letargo, spero, si, spero che la sorte ancor cangi faccia, e lo Stato rifiorisca, e rinvigorisca. Ma se vi starete tuttavia sedendo a vostro grand'agio, attenti solo sino al punto di batter le mani ad un dicitore, e colmarlo di vani elogi, poi smemorati, come dianzi, e inoperosi e infingardi; no, Ateniesi, tutta l'umana prudenza non varrà mai da se sola a salvar la patria dall'eccidio che le sovrasta.

# FILIPPICA OTTAVA

### DETTA COMUNEMENTE

# LA TERZA FILIPPICA.

#### ARGOMENTO.

Filippo protestando d'esser in pace cogli Atenieti, jacea loro in efietto laguerra; e parte coi maneggi, parte coll'arme metteva sossopra la Grecia, e preparava la rovina d'Atene. Demostene persuade gli Ateniesi a non lasciarsi far illusione da un vano nome; e mostra la necessità di armari risolutamente, ed opporsi agli attentati d'un uomo con cui là pace è più perniciosa e funesta della guerra aperta. Sembra che quest'Atinga sissà detta nella reno tesso della precedente.

## FILIPPICA OTTAVA

DETTA COMUNEMENTE

LA TERZA FILIPPICA.

algrado i tanti parlamenti, i quali pressochè in ogni Adunanza si tengono intorno le molte soperchierie con cui Filippo dopo il trattato di pace alla giustizia, a voi, ai Greci tutti fa oltraggio; malgrado la voce comune di quegli stessi, che pur sembrano dissentirne. col fatto, esser oggimai necessario di por tutto in opra; onde costui si rimanga della sua. sfrenata insolenza, e ne porti pena; veggo, Ateniesi, le cose nostre ridotte à tale, che se noi tutti avessimo fatto accordo di far a prova noi consigliando, voi operando, a chi meglio disertasse la patria, non credo (grave cosa a dirsi, ma vera) che la Repubblica potesse giungere a stato più rovinoso, e più tristo. Molte cagioni, non v'ha dubbio, a ciò cospirarono, perchè certo una, o due non poteva-

no esser bastevoli per trarci a così estremo disordine: pur se volete esaminar sottilmente la cosa, troverete che la cagion principale delle nostre sciagure vien da coloro che si sono fatti una legge di piacervi ad ogni costo, non di giovarvi. Conciossiaché altri di essi, intesi soltanto a procacciarsi favore, ed autorità, nè del destino della patria punto solleciti, pensano che voi pure non abbiate a curarvene punto di più: altri han preso il vezzo di accusare, e calunniar tutti quelli che stanno al governo della Repubblica, e con ciò fauno si che la Città medesima laceri, e strugga sè stessa, onde a Filippo resti agio di far impunemente checchè gli aggrada. Si fatte usanze, siccome sono a voi familiari, cosi sono esse le vere fonti d'ogni nostro peccato, e scompiglio. Sendo ella dunque così, s'io prendo ad esporvi liberamente la verità, non dovete, Ateniesi, prenderlo a sdegno. Ripensate di grazia a ciò che io vo' dirvi. È così piena, così universale la libertà tra voi di parlare sopra qualunque soggetto, che solete accordarla persino ai forastieri, e agli schiavi; a segno che non è cosa rara il trovar fra voi molti servi che parlano più liberamente di quel che si facciano i citta-. dini d'altre città (1). Ma questa libertà stessa

<sup>(1)</sup> Gli Ateniesi si pregiavano d'esser i padroni più in-

di cui vi pregiate cotanto, dai pubblici consigli l'avete solennemente bandita (2). Quindi è che nelle vostre Adunanze voi nuotate nella dolcezza trovando sempre chi vi piaggia, e solletica, ma nell'imprese, e negli affari inciampate in aspri intoppi, e in gravi scontri di sciagure, e perigli. Se voi adunque anche al presente siete in cotal guisa disposti, sto cheto, non ho che dirvi: ma se potete indurvi a cambiar l'adulazione col vero e coll'utile, eccomi pronto, io favello. Imperocchè quantunque l'aspetto delle cose nostre non possa esser più tristo; quantunque di molti scapiti siensi da noi vigliaccamente sofferti, porto nondimeno credenza che, quando vogliate compiere il dover vostro, possano ancora sal-

dulgenti ed umani di tutta la Grecia. Le Feste de Saturnali, nel qual tempo era permesso ai servi di far il peronaggio di padroni, non che di liberi, cana ou ri sistuszone. Ateuisee. All'incontro gl' lloti a Sparta, e in Tesaglia è Puesti erano trattati colla più brutale inmeanità. Quindi è che questi si ribellarzono più d'una volta contro i lor-Tiranni, laddove gli Aleniesi ebbero a lodarsi della loro manuscuoline. Nella guerra d'Egina, nella battaglia di Maratona, in quella dell'Arginuse, gli schiavi non ai diestissero meno dei Cittadini nel 220 per la Repubblica.

<sup>(</sup>s) Malgrado il nome di Democrazia di cui vi progiate, di locrate nell'Aringa per la Pace, due sole specie di uomini hanno fra voi una pinen ilbertà di parlare: i malvagi Cittadini sulla Bigoncia, e i Commedianti sul Teatre.

darsi le nostre piaghe, e consolidarsi lo stato già vacillante. Anzi dirò un mio pensamento strano ad udirsi, ma vero (3): che quella cosa stessa che fu la "pessima rispetto al passato, "divien l'ottima, se all'avvenir si risguarda. "Che è ciò mai? Questo, Ateniesi, che tutto "sinora andò alla peggio, non avendo voi "fatto nè poco, nè molto di ciò che facea di "mestieri. Che se lo Stato si fosse ridotto a "tale, malgrado ogni vostro sforzo per sostemento, allor si direi anch' io che alle cose no—stre non c'è più speranza, jo riparo "Ma ora Filippo trionfo della vostra infingardaggine, d'Atene non già; nè vinse egli voi, ma non giunse pure a saggiarvi.

Se fosse da tutti riconosciuto per vero così com'è, che Filippo ha violato i patti, e ci ha mosso guerra, non altro dovrebbe farsi da un consigliere che additarvi i mezzi di agevolmeute, e gagliardamente combatterlo. Ma poichè alcuni tra voi hanno lo spirito così fatalmente travolto, che quand'egli prende città, ed suurpa le cose nostre, e fa ingiuria a ogmun che gl'incontra, soffrono non pertanto che per alcuni si ripeta ancora nelle Adunanze,

<sup>(3)</sup> Il medesimo sentimento s'è già veduto nella prima Filippica .

che la guerra è rotta dai nostri, non da Filip po; convien prima fermar questo punto, e premunirvi contro le voci che insidiosamente si spargono: perciocchè egli è da temersi che ove un buon cittadino abbia proposte, e consigliate quelle cose che a ricredere il nemico son necessarie, non abbia poi egli ad esser tratto in giudizio come autore ed istigatore di guerra. Io dunque innanzi a tutto pongo per certo che se siamo ancora in tempo di consultare se debbasi abbracciar la pace, o la guerra, se sta nell'arbitrio della Repubblica la scelta dell'una, o dell'altra, deesi senza esitanza sceglier la pace. Ma chi asserisce che abbiam questa facoltà, proponga giuridicamente la sua sentenza, stenda il decreto, e non c'infraschi la cosa con aggiramenti, ed equivochi (4).

<sup>(4)</sup> Gli Oratori d' Atene declamarano assai volemieri, ma non si riducevano che a stento a edutar decreti intorno agli affari politici, per timore d'essere incolpati delle pubbliche diagrazie, ovei li consiglio avesse cativo effetto. Che se pure erano costretti a faria autori di qualche deliberazione cercavano di spiegarsi in termini equivochi, o generali, per aver sempre una scappata in caso di qualche periocio. Sembra perció che Demostene cerchi d'imbarazzare i suoi avverari pi ello stesso modo con cui essi intaravano talora d'imbarazzar lui medesimo. Se, dic'egil, credete realmente che la Repub blica non abbia a temer nulla da Filippo, dettate dunque un decreto che contenga questos sentimento schietto e precio, e, ordini di cessare dalle ci essare dalle di cessare dalle delle delle

### IIO FILIPPICA

Se poi l'avversario tenendo già in pugno l'arme, e un folto stuolo d'armati intorno di sè. mette innanzi il nome di pace, e fa da nemico con l'opere, che resta a noi fuorchè opporglisi? Che se ciò facendo vogliam poi dire di esser in pace, com'egli fa, v'acconsento. Ma se c'è chi prenda per buona pace, e legittima quella per cui si dà tempo al Macedone di depredar gli altri Stati, e crescer d'arme, e di forze per indi riversarsi sopra di noi più poderoso, e più grosso, costui farnetica, o la pace sarà solo dal canto nostro, non già da quel del nemico. Or questo appunto è ciò che Filippo cercò di comperarsi co'suoi tesori, voglio dire la facoltà di combatter voi, senza esser da voi combattuto. Che se avete fermo di non far motto sino a tanto ch' ei non confessa d'esser in guerra, sete per mia fè i più semplici, anzi i più grossi degli uomini. Neppur quando s'incamminerà verso l'Attica, neppur quando toccherà il Pireo non s'indurrà a confessarlo, se dobbiamo far argomento dallo stile c'ha sempre tenuto cogli altri. Mandò egli dicendo agli Olinti esser necessaria l'una delle due cose, che sgombrassero, o egli di Mace-

ostilità e dagli apparecchi di guerra, onde il popolo possa in ogni tempo riconoscervi per autori, e mallevadori d'un tal consiglio.

donia, o essi da Olinto. Ma sapete quando parlò così? Quando soli quaranta stadi fu lungi dalla città. Per l'innanzi avea sempre parlato altrimenti; e se alcuno lo accusava di tramar insidie a quello Stato, se ne crucciava altamente, e spediva Ambasciadori a scolparsene. Che? Allorchè marciava alla distruzion dei Focesi non entrò egli nella Focide come alleato, ed amico? e non si teneva a fianco gli Ambasciadori di que' miseri che lo accompagnavano? e non c'era anzi più d'uno in Atene che spargea voce, che l'arrivo di Filippo avrebbe costato caro ai Tebani? Poc' anzi non prese egli Fera entraudo in Tessaglia sotto color di amicizia? Ultimamente nell' opprimere gli sciagurati Orisani non aggiunse al tradimento lo scherno, dicendo di spedir loro un corpo di soldatesche che li guardassero, ed assistessero, sendogli noto che la città era agitata da mali umori, e discordie, nelle quali occasioni un vero amico, un fido alleato dovea mostrar il suo zelo? E quando costui volle usar la frode pria che la forza con quelli che non potevano fargli alcun danno, ma solo per avventura da quello, ch'ei volea far loro, guardarsi, vorrete poi credere che a voi vorrà mandare un Araldo, ed esporre il cartello di guerra, massimamente quando ei vi scorge disposti a spon-

taneamente ingannarvi? Oibò, Ateniesi; sarebbe a dir vero ben pazzo, se mentre voi non gli date carico di nulla, e vi chiamate rei l'un l'altro, e volete por querela a chi gli resiste, venisse egli a sopir le vostre contese, e vi avvertisse di rivolgervi contro di sè, e chiudesse la bocca a' suoi mercenarj, che colle proteste di pace vi tengono addormentati, e sicuri. Ma vi fu mai (giusto cielo!) un uomo di senno. che delle disposizioni ostili, o pacifiche del suo avversario, volesse dalle parole, e non dai fat, ti prender consiglio? Ora egli è certo che Filippo, appena conchiusa la pace, innanzi che Diopite andasse all'armata, innanzi che si fosse trasferita la Colonia nel Chersoneso (5), occupò Serrio, e Dorisco, e dal forte di Serrio, e dal Monte Sacro (6) cacciò la guarnigione Ateniese. E bene, che vi par egli di questo atto? Pure avea giurato solennemente la pace. Nè sia chi mi risponda: che sono mai alla fin fine que'posti? o che ce ne cale (7)? Ve ne ca-

<sup>(5)</sup> Cersoblette avea ceduto agli Ateniesi il Chersoneso l'anno 4 dell'Olimpiade 106: gli Ateniesi spedirono tosto Carete a prender possesso di quella provincia. Ma Diopite non vi condusse la sua colonia, che dopo la pace.

<sup>(6)</sup> Di Serrio e Dorisco, s'è parlato altrove. Il Monte Sacro nella Tracia è posto sopra la Propontide fra Perinte ed il Chersoneso.

<sup>(7)</sup> Di fatto Eschine rimproverò a Demostene d'aver fat-

glia, o no, sieno essi importanti, o da nulla, ciò non fa al caso. Fatto sta che ove uno si diparte dalla religione e dal giusto, grande, o picciolo ne sia l'effetto, la colpa è sempre la stessa. Su via, quand'egli spedisce truppe forastiere nel Chersoneso, che dal gran Re non meno che dai Greci tutti fu sempre riconosciuto per nostro, e dà soccorso ai ribelli, e lo confessa, e c'invia lettere di tal fatta, che si ha egli a dire? Ch' ei ci fa guerra? Oh pensate; ei lo niega. Io però tanto son lungi dal credere ch'ei ciò facendo ci osservi i patti, che anzi e l'accostarsi a Megara, e lo stabilir tiranni in Eubea, e l'invader la Tracia, e il tener pratiche nel Peloponneso, e il correr quà e là cogli eserciti, tutto appresso a me lo convince nemico, e aperto violator della pace: quando però non credeste che chi s'apparecchia all'assalto d'una città, e sta apprestando le macchine, abbia a dirsi ch'è ancora in pace sino a tanto che non ha incominciato a batter le mura. Questo nol direte voi già: chi divisa, e appresta quanto fa d'uopo per assalirmi, costui è in guerra con me, tuttochè non m'abbia ancora colpito o di percossa, o di strale.

to molto schiamazzo per poca cosa, e d'aver perduta la Repubblica per alcuni posti di nessun conto.

Demost. T. II.

comply congle

Che se le sue trame riescono, sapete voi qual iai il pericolo che ne sóvrasta? Di perder il dominio dell'Ellesponto; di aver sulle porte il nemico signor d'Eubea, e di Megara; di veder il Peloponneso staccato da noi metter ogni sua fidanza in Filippo. E colui che appunta siffatte macchine contro la nostra città, dovrò io dir che sia in pace? No per mia fè. Sin dal giorno ch'egli ha sterminati i Focesi io stabilisco ch'ei ci abbia rotta la guerra. Or voi se tosto vi accingerete alle difese, farete per mio avviso gran senno; se anderete traendo la cosa d'oggi in domani, non potrete poi effettuarlo neppur volendo.

E tanto, Ateniesi, il mio pensamento da quello degli altri Oratori vostri discorda, che io stimo non doversi ora guardar soltanto al Chersoneso, e a Bizanzio, ma son d'a vviso che oltre al soccorrer quegli Stati, e da qualche sconcio guardarli, e spedir ai vostri Capitani che son colà checchè abbisogna a tal uopo, debbasi in oltre provvedere alla sicurezza di tutti i Greci, come quelli a cui sta sopra perigliosa e non preveduta tempesta. Quali siano le cagioni del mio timore uditemi, ch'io vo' spiegarvelo; e s'egli vi sembra ch'io ragioni dirittamente, adottate i miei consigli, e della vostra almeno, se non dell'altrui salvezza,

prendete cura; se poi vi parrà ch'io cianci e vaneggi, risguardatemi per sempre come insensato e fanatico, e non mi date più retta. Lascierò di toccar que'punti intorno ai quali potrei largamente diffondermi; nè vi starò a dir che Filippo, di picciolo e basso ch'egli era dapprima, s'è fatto grande e possente; ché le fazioni, e i sospetti tengono tuttavia divisa, e lacerata la Grecia; che perciò egli è vieppiù da stupirsi che il Macedone da così meschi ni principi giungesse a tanto, di quello che ora con tanto aumento di forze al colmo dei suoi disegni pervenga. Una sola cosa gioverà osservare al presente: quest'è ch'io veggo con mio stupore che tutti i Greci, incominciando dagli Ateniesi, accordano al solo Filippo quella facoltà la quale perchè altri mai non l'avesse s'accesero ne'tempi scorsi tutte le guerre di Grecia. E qual è questa? Di manomettere ad uno ad uno tutti gli Stati; di corseggiare, saccheggiare, far serve terre e città, e non riconoscere altra legge che l'ambizione, o 'l capriccio. Anni settantatre (8) tennero gli Ate-

<sup>(8)</sup> Vedemmo în altro luogo che Demostene fa durar l'impero d'Atene soltanto per anni 48. Questo secondo calcolo può senza difficoltà conciliarsi col primo, avvertendo che in quello si tratta del dominio che gli Atenissi ercitarono nella Grecia per consenso degli altri popoli ;

niesi il principato di Grecia, lo tennero ven\_ tinove i Lacedemoni (9). Ebber o negli ultimi tempi qualche potenza i Tebani dopo la battaglia di Leuttra (10). Ma nè ai Tebani, nè agli Spartani, nè a voi fu mai permesso dai Greci d'insolentire, e padroneggiare a lor senno. Per lo contrario come s'avvidero che voi,

quando quì si parla in generale di tutto il tempo in cui ritennero per concessione o per forza il principato fra i Greci. Il periodo della loro potenza considerata in tal guisa non termina che colla guerra del Peloponneso, e va dall'anno 4 dell'Olimpiade 75, fiuo al 4 dell'Olimp. 93.

(a) Incominciando dall'anno sopraccennato, in cui Lisandro prese Atene, sino al 4 dell'Olimpiade 100, nel quale gli Ateniesi collegati coi Tebani si dichiararono apertamente contro di Sparta .

(10) La pianura di Leuttra nella Beozia, posta fra Tespia e Platea, fu il luogo ove la potenza di Tebe s'inalzò sulle rovine di Sparta. Pelopida ed Epaminonda, forse i due più grand uomini di Grecia, dopo aver messa in libertà la lor patria oppressa indegnamente dagli Spartani. ne riportarono colà una memorabil veudetta. Cleombroto Re di Sparta fu tagliato a pezzi col fior delle sue truppe, e la percossa fu così grande che quell'orgogliosa Repubblica non potè mai più rilevarsi. Una serie di vittorie consecutive rese Tebe in poco tempo l'arbitra della Grecia . Pelopida coll'arme liberò la Tessaglia dai Tiranni, e calmò colla sua autorità le turbolenze del regno di Macedonia. Sparta minacciata nuovamente dai Tebani era sul punto d'esser totalmente distrutta ; ma sendo nella battaglia di Mantinea , data otto anni dopo quella di Leuttra , rimasto ucciso Epaminonda in mezzo la vittoria, Tebe non tardò molto a conoscere che la grandezza d'uno Stato dipende talvolta da un uomo solo.

o per meglio dire gli Ateniesi d'allora, cominciavano a perder di vista le leggi della modestia, e della equità, deliberarono tutti di prender l'arme, e vi si unirono quegli stessi che niuna privata ingiuria aveano sofferta: così quando i Lacedemonj succedettero alla vostra possanza non si tosto diero a conoscere le loro mire ambiziose, e il loro spirito di sopraffazione e d'orgoglio, dichiarossi a quelli di comun consenso la guerra, ed anche i non ingiuriati la causa degl'ingiuriati sostennero. Ma che sto io a dire degli altri? Noi stessi, e i Lacedemonj, tuttochè dapprincipio non ci fossimo dato scambievolmente verun soggetto di rissa, ciò non pertanto per sostener la querela degli oppressi corremmo all'arme. Pure quanti peccati commisero in que' trent' anni i Lacedemonj, quanti ne hanno commesso i maggiori vostri in settanta, non giungono, Ateniesi, ad agguagliar i torti di cui Filippo in tredici anni non ancora compiuti di sua potenza (11) ver-

to an Emp

<sup>(11)</sup> Filippo regnava da più di 19 anni; ma trovandosi da principio involto nelle guerre coi popoli confinanti, non cominciò di ingeriris nelle cose de Greci torochè nel settimo anuo del suo regno, quando, dopo la presa di Menue, passò in Tessaglia per discacciarne i Tiranni, e tagliò a pezzi l'esercito Focese comandato da Onomarco. Demostene non considera Filippo fuorchèrispetto alla Grecia. Toureil.

so i Greci tutti s'è fatto reo; anzi pure tutte le colpe degli uni, e degli altri accolte in un fascio non fanno la menoma parte delle soperchierie di costui. Poche parole bastano a farvene chiari. Lascio stare Olinto, e Metona, e Apollonia (12), e le trentadue città della Tracia, le quali tutte egli ha così crudelmente guaste e diserte, che chi vi si accosta non saprebbe da se stesso decidere, se fossero mai state abitazione di nomini: tacerò dei Focesi, popolo già ragguardevole, or non più popolo. Ma la Tessaglia come sta ella? Non ne ha egli tolte le comunanze, e spento il governo? Non l'ha egli smembrata, e assoggettata a quattro decine di Prefetti, onde i Tessali non sol per città, ma per nazioni al suo dominio servissero (13)? E l'Eubea non è fatta nido di

(12) Città della Tracia sul mare Jonio che conquistata da Filippo appartenne poscia alla Macedonia.

<sup>(13)</sup> Filippo possedette prima Magnesia, indi Pagasta, Fera, e qualtche altra città della Tessaglia. Ora non e più signor d'una città particolare, ma dell'intera nazione, che fiu da lui divisa in quattro provincie per governarla a suo grado più facilmente. Oltrediche per l'innanzi cadanna città, benché dipendente dai Macedoni, formava però uno Stato da se, potea conservare qualche suo particolar privilegio. Ma ora divenuta porzione d'una provincia ella non ha più un'esistenza propria; ella non attre a se particolarmente gli sguardi del Principe, ed è costretta a servir doppiamente, prima al Sovrano, poi alla Città dominante, che a guiss di tutte le Capitalia attrae a se la mi-

tiranni, l' Eubea, dico, Isola così contigua a Tebe, e ad Atene? Non osò egli scriver senza velo queste parole, ch'ei non ha pace se non con quei soli che gli ubbidiscono? Nè ciò scrisse egli soltanto, ma lo conferma coll' opre-Marcia dirittamente contro l' Ellesponto; tentò prima d'occupar Ambracia (14); Elide città del Peloponneso si ragguardevole è già in sua mano (15); tese insidie poc'anzi a Megara: che non fa? che non tenta? nè la Grecia, nè il mondo Barbaro non può capire la stra-bocchevole ambision di costui. E siffatte cose udendo noi Greci, e veggendole, non ci spediamo Ambasciadori l'un l'altro, non ne

glior parte dell'autorità e delle sostanze delle città subalterne. Così la Tessaglia non solo è serva, ma soffre anche il genere più pesante di servitù.

(14) Città dell'Epiro su i confini d'un golfo dello stesso nome. Augusto la spianó, e ne trasportò gli abitanti alla sua nuova Città di Nicopoli. Arta nell'Albania credesi piantata aulle rovine d'Ambracia, oppure in quelle vitanze. La spedizione d'Ambracia non riusci felicemente a Filippo.

(15) Elide, capitale della provincia di questo nome nel Peloponneso. Filippo non si fe'padrone di questa Città a forza d'arme, ma l'uni a se con un trattato di confederazione, beuchè ciò non si facesse senza sangue. Se ne parlerà più sotto. Del resto Demostene per aggravar Filippo confonde sempre le alleanze del Macedone colla servità. Elide fu attaccata a Filippo, ma non già serva, anzi si mantenne libera sino alla morte d'Alessandro.

sentiamo onta e cruccio, ma siamo cosi fuor di senno, e dalle nostre discordie, quasi da fosse o steccati, fra noi disgiunti, che sino al giorno presente non abbiam fatto cosa alcuna o necessaria, o giovevole; nè ci siamo procacciati schermo e riparo con l'ambascerie, o leghe, o comunanze d'amicizia e d'ajuti, ma soffriamo di mirar tranquilli ingrandirsi sugli occhi nostri costui, riputando ciascuno guadagnato per se quel tempo che si consuma nella rovina degli altri, senza fare o pensar cosa che tenda alla comune salvezza; quando pure dee ciascuno esser certo che a guisa di febbril vicenda, o altro contagioso malore, forza è che tosto o tardi sopravvenga Filippo a quegli stessi che più discosto sel credono.

Inoltre voi ben sapete che qualunque si fossero i torti di cui gli altri Greci contro gli Ateniesi, e i Lacedemoni si richiamavano, veniano però essi almeno gravati di que torti da uomini del loro medesimo sangue, da veri rampolli di Grecia. Perciò siffatte ingiurie doveano risguardarsi con quell'occhio con cui si riguarderebbe un figlio legittimo che nato in una doviziosa famiglia vivesse alla scapestrata, e manomettesse i beni paterni. Sarebbe bense ggli perciò degnissimo di riprensione, e gastigo, ma non potrebbe darglisi taccia di ruba-

tor dell'altrui, mentre s'appropria quelle sostanze che per dritto di retaggio gli si appartengono. Che se uno schiavo, un figlio supposto, le non sue cose mettesse a sacco, e la casa tutta a soqquadro; giusto cielo! quanto non sarebbe più grave questo delitto, e più degno di abborrimento, esupplizio? Or come dunque non si porta lo stesso giudizio intorno a Filippo? Filippo, dich'io, che non pur non è Greco, nè coi Greci ha punto che fare (16), ma tra gli estranj medesimi è uscito di si vil tana, ch'è sozza cosa a ridirsi, vera schiuma di Barbaro, mascalzone di Macedonia (17), donde per l'addietro non potea comperarsi pur uno schiavo

(16) Sembra che Demostene ascolti più il suo risentimento contro Filippo che la verità. Secondo Erodoto ed Isocrate i Re di Macedonia erano originari di Grecia, e discendevano da Ercole per mezzo di Carano, settimo fra gli Eraclidi, e primo fondator di quel regno. Con questo titolo Alessandro, uno degli antenati di Filippo, era state ammesso ai Giuochi Olimpioi. Foree qualche Antiquario Ateniese avrà fatto qualche opposizione all'albero Genealogico di Filippo; forea avendo Ercole riempiuto il mondo di bastardi, cotesto Carano si sarà trattato da spurio; foree infine ei sarà creduto che la purità del sangue Erculeo siasi contaminata col lungos osgiorno in Macedonia. Certo è che i Macedoni innanzia questo tempo non erano computati fra i Greci, non essendo mai stati ammessi al Collegio degli Anfazioni.

版(17) I Macedoni erano risguardati come una rszza di Traci, e questi si consideravano come la feccia e l'irifuto delle nazioni, e un ammasso d'uomini brutali, di ladroda farne conto. Pure da che oltraggio si astenne egli? O che manca al vitupero dei Greci? Costui, oltre allo smantellar le città, presiede ai giuochi Pitj comune solennità della Grecia, e s'egli non può intervenirvi, manda alcuno de'suoi schiavi (18) a farne le veci: è padrone delle Termopile, occupa i varchi della Grecia con guarnigioni di mercenafi; si arroga gli onori del Tempio (19), togliendogli a noi, ai Tessali, ai Dori, e agli altri Anfizioni che vi ci han dritto, giacchè neppur tutti i Greci ponno aspirarvi; prescrive ai Tessali le leggi

ni, e d'assassini, che avevano tutta la viltà d'animo, e tutti i vizj degli schiavi .

(18) Questa è l'espressione d'un entusiaste della libertà popolare. È verisimile che Filippo mandasse in suo luogo le persone più ragguardevoli per sangue e per dignità. Ma la forza dei termini è divisa secondo la diversità dell'idee. Si chiamera francamente schiavo in Atene chi in Francia si chiamerabbe Monsignore.

(19) Hermine Greco significa il diritto di precedenza nel comultare l'Oracolo di Dello. Un tal diritto si considerava dai Greci come un onore assai ragguardevole, come apparisce dagli articoli della pace conchiusa fra gli Ateniesi e gli altetti di Sparta (Tucid L. 5.). I Focesi padroni del Tempio godevano di questo privilegio; Filippo, essendo sottentrato nel loro posto fra gli Anfaironi, sottentrò parimenti nella lero precegativa. Demostene se na edegua, parendogli dovere cheun tal onore passasse a qualche altro popolo aggregato fino dagli antichi tempi al Sacro Collegio, piutosto che ad un Anfizione spurio e di fressa data.

di governarsi; spedisce bande di soldatesche; quali a Portmo (20) per discacciarne gli Eretri, quali ad Oreo a stabilirvi come tiranno Filistide. E sel veggono i Greci, e sel soffrono; e a guisa di quelli che stanno a guardar la gragnuola, e fanno bensi voti perch'essa non cada su i lor poderi, ma non si sconciano per istornarnela; così essi non pur non movono a vendicar le ingiurie comuni, ma neppur delle loro proprie non si risentono. Ah questo è veramente il colmo della viltà, e dell'obbrobro ! Corintj, non ha egli assalito Leucade (21), e Ambracia? Achei (22), non v' ha egli

(20) Castello importante dell'Eubea sul mar Egeo, rimpetto all'Isola di Sciro. Quei d'Eretria che sostenevano il partito della libertà vi si erano fortificati.

(21) Capitale d'un'Isola di questo nome, ora detta Santa Maura, unita altre volte all' Acarnania da un Istmo che fu poi sommerso dal mare. Sì Leucade che Ambracia erano Colonie di Corinto e le appartenevano.

(22) L' Acaja, provincia del Peloponneso, merita d'esser nominata per la gran figura che fece posteriormente nel tempo de'successori d' Alessandro, in cui sostenne con molto splendore la gloria del nome Greco, spenia quasi interamente negli altri Stati. Le città principali dell' Acaja s'erano sino dai primi tempi riunite e fortificate tra loro con una confederazione che s'era proposto per fine, non già d'invader l'altrui libertà, ma di conservare e difender la propria. La loro Repubblica era formata da un Senato composto di Deputati spediti in ugual numero da tutte le città, che si ragunavano in Egio. A questo Consiglio presiedevano due Pretori che comandavano agli cer-

124

#### tolto

citi con autorità annua, e facevano eseguire i comandi del Senato, al qual solo apparteneva il decidere della guerra o della pace, della legislazione, e di tutti gli affari più importanti della Repubblica. Ciascuna di queste Città rinunziò al privilegio di contrarre alleanze particolari cogli stranieri, e vollero che una perfetta uguaglianza fosse la base del loro governo. L'ambizione esterna, o l'interne fazioni non turbarono questo felice stato; e gli Achei per la loro moderazione, e per le loro virtù si fecero rispettare a segno che Filippo, ed Alessandro gli lasciarono goder pienamente dei frutti d' una saggia e pacifica libertà . Non ebbero però la stessa sorte sotto i successivi usurpatori della Macedonia : altre delle loro Città furono costrette a ricevere guarnigioui straniere; altre si videro nascere in seno varj tiranni : fu sciolto il loro vincolo , e ciascheduna isolata trovossi esposta alle miserie comuni . In tali circostanze Arato, il più grand'uomo di stato che mai avesse la Grecia, rianimò l'antica Lega già moribonda, la piantò su miglior base, e le diede uno splendore straordinario. Non contento d' aver in étà assai giovenile liberata dalla tiraunide Sicione sna patria, concepì l'eroico progetto di rimetter in libertà tutte le Città del Peloponneso, oppresse dai tiranni, o dominate dai Macedoni. Colla eloquenza. colla desterità, colla grand'arte del gabinetto ch' ei possedeva in sommo grado, ancora più che coll'arme, venne a capo di molte imprese difficili; e varie Città fatte libere per sua opera, accrebbero il credito e la potenza della Lega. Arato fu il Capo di questo corpo , Filopemene ne fu il braccio. Questo Eroe, chiamato a ragione l'ultimo de' Greci, ricopiò in se il carattere d'Epaminonda, e ne rinnovò le glorie. Il suo valore rese la Lega degli Achei potentissima nella Grecia, e rispettabile del paro ai Macedoni ed ai Romani . Sparta, che non conservava dell'antica altro che il nome e l'orgoglio, fu suo malgrado costretta ad incorporarsi nella Lega, e a cambiar colle leggi degli Achei quelle di Licurgo, che non sussistevano se non per esser profanaNaupatto (23), giurando di consegnarlo agli Etoli (24)? Tebani, non v'ha rapito E.

te, e la reiderano superha senza farla meno corrotta. Dopo la morie di Filo-emerce, la confederazione che aveva già ingelosita la profonda ambizione di Roma, governata da Capi sediziosi e imprudeati, irritò contro di se la strabocchevi polenza di quella Repubblica. La Lega, la libertà, la gloria de Greci fin incenerita sul rogo di Coriuti. I Acaja da indi innazzi diede il uome alla Grecia ridotta in Provincia, nome che anche nella servitù attestava la sua passatta grandezza.

(23) Oggi corrottamente Lepanto; città dei Locri Ozolj , sul golfo di questo nome . Convien dire che gli Achei ci avessero diritto per qualche trattato coi Locri; o che Naupatto stessa avesse desiderato d'esser aggregata alla loro confederazione; giacchè senza di ciò non si sa come possa dirsi che Filippo la togliesse agli Achéi a cui naturalmente non apparteneva. Sembra che Filippo dopo aver promesso di darla agli Etoli confinanti a Naupatto, mostrasse di volerla ritener per se; o forse Demostene condanna in Filippo l'arbitrio ch'egli si arrogava di disporre a suo senno degli Stati di Grecia. Naunatto fu realmente ceduta agli Etoli , anzi fu in progresso di tempo risguardata come la Capital dell'Etolia. Nella Storia moderna Lepanto si rese celebre per la memorabile sconfitta che ricevette presso quel golfo la flotta Ottomana dalle armate Ispaua, Veneta, e Pontificia.

(a)) Gli Etoli erano un popolo posto fra l'Acarmania e la Locride sul mar Jono i ringueto all' Isola di Cefsionia. Costoro furono i soli che conservassero costantemente quell'animo di corsari e di masanadieri che i Greci inderivititi aveano deposto. Polibio il dipinge come bestie feroci piutototo che uomini; che non rispettavano ne ĝiustizia, nel dritti, ne alleanze, vivevano di ladrouecci, e trattavano del paro amici e nemici. Nei primi tempi si contentarono di sacchegigaria la Macedonia, e l'Illirio, o l'Ilentararono di sacchegigaria la Macedonia, e l'Ulirio, o l'Il-

chino (25)? Ateniesi, non s'avvia ora contro i Bizantini (26) alleati vostri? E Cardia (per tacer d'altro) città principale del Chersoneso, non la si tiene? Ad onta di tutto ciò, noi tiriamo innanzi, e ci stiamo scioperati, e lenti, e attendiamo che vicino si muova, e ci guardiamo l'un l'altro con occhio bieco e sospettoso, quando abbiamo a fronte chi apertamente, e sfacciatamente ne insulta. Che s'egli contro il comune dei Greci insolentisce cotanto, a quali eccessi non si lascerà trasportare allor quando avragli ad uno ad uno assoggettati al suo giogo?

sole, non osando attaccar i Greci. Ma dacchè Filippo comiuciò ad aspirare alla sovranità della Grecia, egli prese in protezione questi ladroni, e se gli amicò, affine d'averli pronti ovo occorresse ad assecondarlo colle loro scorrerie.

(25) Echino, Città fabbricata dai Tebani nella Ftiotide sul Golfo Maliaco. Ve n'era un'altra di questo nome nell'Acarnania:

(26) Egli avea già teutato di trarre alla sua alleanza quei di Bizanzio. Au non essendogli riuscio il manegio, pensò d'impadronirsi coll'arme di quella cità. Il partito che lo favoriva, di cui era alla testa l'Oratore Pitone, promised'aprirgli una delle porte; ma mentre Filippo marciava verso Bizauzio la congiure fiu scoperta, il che d'estreminò a prendera ul fatto un altro cammiño. Filippo con tutto questo non cessò di minacciare quella Città, e mosard di volerne far l'assessio. Ma in realtà non lo defitutò se non dopo aver formato quel di Perinto. Se la spedizione dicul qui si parla, non è la prima, è verisimine chi egli fingesse d'avvirsi contro Bizanzio per coglier alla sprovvista i Perinto.

Or qual è mai la cagione di tutto ciò? Perciocchè certamente una cagione esser ci dee perchè anticamente i Greci tutti fossero così accesi zelatori di libertà, ora per lo contrario corrano spontaneamente incontro al servaggio. Eravi, Ateniesi, tempo fa nell'animo della moltitudine un principio ch' ora non c'è; e questo principio fu quello che trionfo dell'opulenza di Persia, che assicurò la libertà universale, che in tutte le marittime, e terrestri battaglie ci rese costantemente indomabili . Questo ora perduto fe' crollar seco la dignità della Grecia, e ha messo ogni cosa a soqquadro. Che è mai ciò? Niente di raffinato, o di misterioso, ma soltanto un odio universale e implacabile contro chi sostenesse d'accettar presenti da' Principi vaghi di dominare, o di corrompere, e scompigliare la Grecia. L'esser convinto di corruttela era il massimo de' delitti; massima n'era la pena, certo il supplizio, niuna speranza di perdono, o di connivenza. Non era perciò allora permesso ad un Oratore, o ad un Capitano di vender al nemico quelle felici opportunità che talor la fortuna anche agli assonnati, e infingardi contro gli attivi, e vigilanti presenta; nè il traboccar della bilancia indeboliva la concordia dei Greci, o scemava il lor odio contro i tiranni ed i Bar-

bari. Ora di tutte queste cose se ne fa pubblicamente mercato, e in luogo di queste virtà, sono sottentrate quei e usanze, per cui la Grecia è già poco men che spenta ed in fondo. E quali? Gola, se alcuno ha presenti; riso, s'ei lo confessa (27); perdono, se n'è convinto; odio, se c'è chi lo accusi; e tutti quegli altri vizi che alla corruttela s'accoppiano. Questa è dunque la vera fonte d'ogni pubblica, e privata calamità: perchè quanto alle galee, e alle soldatesche, e alle rendite, e ad ogni fatta di munizioni, e all'abbondanza dell'altre cose, che si reputano il nerbo della città, voi ne siete vieppiù doviziosi, e vie meglio e più acconciamente forniti che i maggiori vostri non erano. Ma tutte queste forze sono come a dire monche, intormentite, anzi nulle per colpa di questi indegni che ne fan traffico. Ch'ella sia così a'tempi nostri, voi vel vedete abbastanza, ed è vano ch'io ve lo attesti: ma che negli scorsi tempi la cosa 'andasse altrimenti, voglio farvene chiari, non già con ragionamenti di mio conio, ma coll'additarvi un decreto de' vostri Antenati; decreto ch'essi fero incidere in una colonna in bronzo, e piantar

<sup>(27)</sup> Il pudore in questo genere di colpe era così spento in Atene, che gli Oratori giungevano a gloriarsi del traffico che aveano fatto della lingua, e fin del silenzio.

nella Rocca, non già perchè fosse loro di uso (che non aveano mestieri di ciò per esser saggi, e virtuosi) ma perchè voi aveste dinanzi agli occhi un esempio del loro zelo, e un monumento che v'incitasse a imitargli. Che por. ta adunque il decreto? Uditelo: Artmio di Pitonatte, nativo di Zelia, si abbia per infame, e nemico del popolo Ateniese, egli e tut. ea la sua schiatta: indi si aggiunge la ragione di tal sentenza : perchè di Media portò oro nel Peloponneso (28), non in Atene, intendeste? Il decreto è questo. Ora, per Giove, e per gli Dei tutti, considerate fra voi stessi, quale altezza, qual nobiltà nell'animo degli Ateniesi, autori di tal decreto, allignasse. Un uomo di Zelia, schiavo del Re, poichè Zelia è terra dell'Asia (29), per ubbidire al suo padrone porta oro, non in Atene, ma nel Peloponne-

(a8) Autore d'un tal decreto fu Temistocle; l'occasione fu a seguente. Essendosi l'Egitor irbilato alla Peria; A Atene prese a sostenere i ribelli, e frece riuscir vanu la spedizione di Artaserre, detto Longimano, diretta a rimetterli nell'ubbidienza. Il Re irritato perciò contro gli Ateniesi, spedi nel Peloponneso alcuni suoi agenii segreti, affinche con doni e promisene cercasere di corrompere i vari popoli, e sopra tutto irritando maggiormente la gebia di Sparta, la inducessero a romper la guerra ad Atene. Artunio di Zelia doveva esser lo strumento principale di questo maneggio.

(19) Zelia è una città della Troade, appiè del monte Ida, presso il fiume Esepo.

Demest. T. II.

so: essi tantosto dichiarano costui con tutta la sua schiatta vituperato, ed infame, e d'Atene, e de' suoi alleati nemico. Cotesta marca d'ignominia non avea già quel senso che taluno per avventura può immaginarsi. Imperocchè che facevano ad uno di Zelia il favore o i privilegi d' Atene (50)? Fatto è che nelle leggi intorno agli omicidi sta scritto, che chi non può soggiacere alla pena dalle leggi assegnata, debba risguardarsi come reo di delitto capitale, e possa perciò esser ucciso: anzi l'infame, dice espressamente la legge, sia messo a morte. Questo è dunque ciò che veniva a significare il decreto, che per le leggi fosse lecito a qualsivoglia d'uccider Artmio. Egli è perciò manifesto che gli Ateniesi d'allora s'interessavano per la salvezza comune; altrimenti qual cura doveano prendersi che uno straniero nel Peloponneso comperasse i voti, o corrompesse la lealtà di quei popoli? o perchè doveano abborrir cotanto chi presso gli altri s'era fatto reo di corruttela, che il suo nome a perpetua infamia sopra una colonna incidessero? Quindi a ragione in quei tempi non il Barbaro alla Grecia, ma la Grecia era formidabile al Barbaro. Ma ora non

(30) L'effero ordinario dell'infamia era quello di privar il corpevo e degli onori e dei dritti di Cittadino. va così, perchè nè in questo, nè in altro non siete animati di quel medesimo spirito. E qual è la vostra condotta? Voi ben lo sapete, Ateniesi: ma non è mestieri d'addossar a voi soli titte le colpe; giacchè la condotta degli altri Greci non è punto miglior della vostra. Quindi è ch'io porto avviso che il presente stato de'nostri affari ricerchi la più viva sollecitudine, e i più sani e ponderati consigli. E quali son eglino? Volete davvero ch'io ve gli esponga? Promettete di non crucciarvene? Orsà Notajo leggi il tuo scritto.

#### LETTURA DELLO SCRITTO.

Ma sento che mi si oppone un meschino ragionamento dai tranquilli confortatori della Repubblica. Filippo, dicono essi, non è ancor tanto grande, quanto lo erano ne'tempi addietro i Lacedemonj (31): pure quando essi si tenevano sotto il loro dominio la terra tutta, ed il nure; quando aveano per alleato il gran Re; quando nessuno osava fiatare contro di lo-

<sup>(51)</sup> I partigiani occulti di Filippo, per meglio servirlo affettavano di dispregiarlo, e di magnificar la potenza della Repubblica. In tal giusa venivano a Insingare la due qualità dominanti degli Ateniesi, la superbia, e l'imfingardaggine, e gl'inducevano a uon far mai mulla col persuadegli di poter far tutto quando il volessero.

ro (32), Atene non pertanto non pur non rimase oppressa dalla loro strabocchevol possanza, ma valse innanzi a fiaccar loro le corna. A questo io rispondo, che fra i vari cangiamenti introdottisi a' tempi nostri in ogni sorta d'affari, cosicchè niuna delle cose presenti si rassomiglia alle antiche, non ve n'è alcana che più dell'arte di guerreggiare abbia sofferto un'alterazione notabile. Imperciocchè primieramente i Lacedemoni del pari che gli altri Greci non campeggiavano più che quattro mesi, o cinque nella stagione opportuna, e poichè per quello spazio di tempo colle truppe domestiche armate alla grossa aveano dato il guasto al paese nemico, alle loro case tornavano (33). Appresso erano essi così schiet-

(52) Ciò si riferisce al periodo di tempo, che passò tra la pace d'Antalcida, e la guerra Beotica, di cui s'è parlato altre volte. Cotesta pace avea reso il Re di Persia amico di Sparta; e i Laccedemoni col pretesto di mantenerla marono molte soperchierie, e mescolando alla violenza le miside giunsero al colmo della potenza.

(53) Tal fu il metodo che si tenue nella guerra del Peloponaeo; la quale per molto tempo paves fatta per esercizio e per vana bravata più che per un vero oggeto politico. Niuno era soldato che di Primavera, e d'Autunno. Scorrerie e saccheggi erano tutte l'imprese di quella guerra. Si cantava il trionfo senza aver vinte. Quando un popolo usciva in campo, l'altro si stava chiuso, e guardava a guastar le une terre, disponto a baltzar fiuora bravamente quando il memico fosse partito, e a rissoriria

ti, e leali che non soffrivano di comperarsi aleun vantaggio con l'oro (34), ma il loro modo di guerreggiare era franco, retto, legittimo. Ora voi vedete che l'imprese per la più parte si conducono col tradimento: niuna conquista è dovuta ad una battaglia campale, o ad un fatto d'arme. Vedete altresi che Filippo discorre liberamente quà e là, non già con un corpo regolato di fanteria, ma con un esercito raccozzato di cavalleggieri, e d'arcieri, e di mercenarj: fiancheggiato da queste forze, s'appresenta egli ad una città già straziata dalle discordie, e sconvolta; nè sendoci chi esca a difenderla a cagion delle sette domestiche, vi accosta incontanente le sue macchine, e te l'assalta. Aggiungasi a ciò che per Filippo la state, o'l verno è lo stesso, nè v'è rigor di stagione che lo sgomenti, o ritardi. Tali cose voi conoscendo, dovete avervi avvertenza, nè permetter che l'incendio si appicchi alle vostre terre, acciocchè risguardando alla bo-

colle rappresaglie dei danni sofferti. Sembrava che gli uomini non cercassero che di scamparsi, e non avessero

guerra che colle biade e cogli alberi .

(34) Filippo introdusse un metodo di guerreggiare affatto contrario. Egli, si servi il più delle volte d'arme di argento, come dicesi che il consiglisse l'Oracolo. Vien egli chiamato da Giuvenale l'alliuss emptor Olynthi; e da Valerio Massimo è detto acconciamente ante mojore ex parte mercator Graeciae, quam via tor. Toureil.

narietà delle antiche guerre de'Lacedemoni, non abbiate a vedere contro l'aspettazione strozzate le vostre speranze, e il nemico starvi sopra col ferro alla gola. Finchè il male è ancora discosto, antivedetelo, allontanatelo coi vostri armamenti, colle spedizioni vostre abbiate mira di ricacciarlo ne'suoi Stati, e là confinarlo, schivando sempre di venir con esso a giornata. Perciocchè nella condotta della guerra voi avete naturalmente molte opportunità vantaggiose, purchè vogliate daddovero apprestarvi a coglierle. Avete, per tacer di altro, la natura del paese che v'asseconda (35); sendovi assai facile il farvi uno sbarco, e metterlo a ferro, ed a fuoco. Ma quanto ad una battaglia campale più addestrato e meglio agguerrito di voi, potrebbe per avventura averci vantaggio.

Non basta di conoscer ciò, non basta di combatterlo cogli armamenti, è necessario altresi fargli una guerra indiretta, guerra che ricerca accorgimento; e consiste questa nell'abborrir coloro che in sembianza d'Ateniesi sono nell'animo, e nelle parole Macedoni; avendo per fermo non esser possibile che la cit-

<sup>(55)</sup> Gli Ateniesi erano padroni di Taso, di Lenno, e d'altre Isole vicine alla Macedonia, da cui potevano agevolmente far uno sbarco in quel regno.

tà trionfi dei nemici esterni, se prima non punisce i domestici che coll'opra e colla lingua i lor disegni assecondano. Ma quest'è ciò (Giove! Dei possenti! può egli essere! ) questo, dico, è ciò che non c' è nè via nè verso d'indurvi a fare. Anzi tal è la vostra insensatezza, o delirio, o . . . . non so che dirmi (giacchè alle volte mi vien pensiero che qualche Genio malefico vi cacci alla perdizione) (36) che mossi da malevolenza, o da invidia, o da vaghezza di motteggio, o da qual altra cagion si voglia, ad uomini mercenarj (che tali pur sono, nè oserebbero eglino stessi negarlo ) comandate di salir la bigoncia, e quando si mettono a calunniar un cittadino non fate che sghignazzarne. Nè ciò basta; c' è ancor di peggio: hanno costoro vie maggior autorità nelle cose pubbliche, e parlano con più sicurezza di quella che sia permesso d'averne a chi con zelo, e lealtà vi consiglia (37). Pure osservate di gra-

<sup>(36)</sup> I Greci e i Romani credevano che ogni uomo avesse due Genj, l'uno buono, e l'altro malvagio, che gli stimolavano ciascun dal suo canto al bene ed al male.

<sup>(57)</sup> Isocrate nella Pace rinfaccia agramente agli Atenieila stewa colpa. Ove, die "egli, deliberate interro alle core proprie cercate il consiglio de' più saggi; ma qualora
siete a pariamento intorno agli affari dello Stato, vi diffidate di questi, e ci avete involda; bensi tra quani salgono la bigoncia lodate altamente i più malvagi e i più tristi; e stimate più popolari e più propri q aoverno gli ubsi; e stimate più popolari e più propri q aoverno gli ub-

zia di quante calamità sia cagione cotesta stra: na condiscendenza. Verrò co' fatti alla mano, fatti memorandi, e notorj. Eranvi due partiti in Olinto; l'uno si adoperava per Filippo, l'altro per la libertà, e per la patria. Qual dei due rovinò lo Stato, o qual fu che tradi la cavalleria, per lo qual tradimento Olinto fu spenta? Non furon forse i partigiani del Macedone a cui deesi attribuir quel disastro? Pure costoro, finchè quella città era in piedi, non cessavano d'ingiuriare e calunniare i veri amatori della patria, a segno che quel popolo dalle loro istigazioni si lasciò indurre a discacciar Apollonide (38). Nè Olinto è la sola che ci porga esempj così funesti. In Eretria, posciachè scacciato Plutarco e la guarnigione straniera, la città insieme con Portmo tornò sotto il dominio del popolo, alcuni di quei terrazzani il partito nostro, altri quel di Filippo abbracciarono. Ma prevalendo nell'animo degli sciagurati Eretriesi gl' insidiosi consigli degli ultimi, quelli che non aveano altra mira che di giovar alla patria ebbero alfine in gui-

briochi dei sobrj, gl'insensati degli assennati, e i rubatori delle cose della Città più di coloro che delle proprie sostanze alla Città fanno parte.

<sup>(58)</sup> Comandante della Cavalleria, capo del partito contrario a Filippo.

derdone l'esiglio. Allora il fido alleato, l'ottimo amico Filippo spedisce 'colà un corpo di mille soldati mercenarj sotto il comando d'Ipponico, spiana le mura di Portmo, e vi stabilisce tre Tiranni, Ipparco, Automedonte, e Clitarco: indi avendo que' miseri tentato due volte di scuoter il giogo, due volte egli inviando prima Euriloco, poi Parmenione (39) alla testa d'uno stuolo di forastieri, gli cacciò, e ricacciò dalla patria. Un altro esempio, e non più. Erano in Oreo dichiarati partigiani di Filippo Filistide, e Socrate, e Menippo, ed Agapeo, e Toante, che ora tengono quella città: sel sapeva, e sel soffriva ciascuno. Il solo Eufreo, uomo che abitò qualche tempo in Atene (40), si adoprava a tutta possa per soste-

(59) Era questi il più consumato guerriero che avesse Filippo, ed ebbe anche gran parte uelle vittorie d'Alessandro. Carico d'età e di meriti venne in sospetto di questo Re, e fu da lui fatto uccidere a tradimento, come complice d'una congiura tramata da Filota suo figlio contro la vita d'Alessandro.

(40) Fu questi discepplo di Platone, ben degno d'un al maestro. Egli avea con Filippo una beneuneraza considerabile. Fu egli, come attesta Speusippo citato da Atence, spedito da Platone a Perdicca Re de Macedoni affine di persuaderio da accordar a Filippo suo minor fratello una porzion del governo. È chiaro che con questo merito gli poteva prometteris molto dall'amicizia di Filippo; e poiche questi nulla più cercava che di stabilir in Orso un Tiranno, gli sarebbe stato assai facile di farsi per di lui mezzo signore della sua patria. Lungi dal prevalersi di

nere la libertà della patria. Quante ingiurie, quanti vituperi per opera di coloro soffrisse quel valentuomo dagli Oritani, lungo sarebbe il ridirvelo. Ma un anno innanzi che la città fosse presa, accortosi Eufreo delle trame di Filistide accusò giuridicamente lui e i suoi consorti di tradimento. Allora costoro accozzatisi insieme in una truppa di cui era direttore ed impresario Filippo, cacciano in prigione Eufreo come uom sedizioso, e nemico della pubblica tranquillità. Ciò veggendo il popolo d'Oreo, lungi dal soccorrere il suo difensore, e gastigar gli autori d'un tal misfatto, non se ne riscosse punto, anzi approvò questa ingiustizia, e ne fece festa. Quindi que' malvagi godendo senza contrasto tutta quell'autorità che bramavano, si diedero a macchinare sordamente l'eccidio della città, e condussero a fine i loro disegni. Che se alcuno del popolo se ne avvedeva, rimembrando il caso d'Eufreo, e sbigottito da questo esempio, si stava cheto. E tal era il loro sgomento, la loro miseria, che non ci fu chi osasse aprir bocca pria che i nemici si accostassero alle mura, e si accingessero a dar l'assalto. Allora chi difese la sua pa-

queste opportunità, Eufreo divenne il nemico implacabile di Filippo, e l'Eroe della libertà. tria, e chi la tradi. Presa la città in un modo si vituperoso, e si tristo, i fazionari s' impadronirono del governo, ed esercitarono un dominio tirannico: quelli che per difesa della causa propria e d'Eufreo potevano aneora tentar qualche impresa, furono tutti o messi a morte, o cacciati in bando: Eufreo si pianto un pugnale nel petto, e col suo sangue diede un illustre testimonio del suo zelo per la patria, e della rettitudine delle sue mire.

Or qual è mai la ragione, direte per avventura meravigliando, per cui gli Olinti, e gli Eretriesi, e gli Oritani più volentieri ai fautori di Filippo, che ai loro propri dessero ascolto? Quella stessa che milita al presente fra voi. Perchè quelli che difendono il partito della Città non possono piacervi neppur volendo; che la cura della vostra salvezza a cui tutti sono intesi, nol soffre; gli altri all'opposto vi piacciono per que'mezzi stessi per cui Filippo occultamente assecondano. Vogliono quelli che si levino contribuzioni; questi affermano non esservene punto mestieri: gli uni chiamano a guerra, e vi avvertono di star in sospetto ed in guardia; gli altri gridano Pace, Pace, sinchè il laccio scocchi, e vi colga. Cosi nel resto. Alla stessa gnisa nelle mentovate città un partito dava tutto alla salvezza, l'al-

140

tro alla grazia. Per ultimo il popolo stesso abbandonò la difesa della patria, non già per condiscendenza, o per ignoranza, ma perchè credea vana impresa l'ostinarsi a sostener uno Stato disarmato di governo, e di forze. E ciò appunto (siami testimonio Giove, ed Apollo) ciò è quel ch'io temo che a voi stessi non addivenga, posciachè vi sarete accorti che non ha più luogo il consiglio. Perciò quand'io scorgo coloro che a si mal passo vi trassero, resto sopraffatto, non già da costernazion, ma da orrore (41). Sia malizia, sia insensataggine dal loro canto, l'effetto è per voi lo stesso, uguale il pericolo. Ah tolga il cielo, Ateniesi, che abbiate mai ad imitare i tristi esempi che innanzi agli occhi io v'ho posti. Meglio è morir mille volte, che usar a Filippo la vile condiscendenza di abbandonare chi vi consiglia e difende (42). Bel guiderdone certamente riportarono gli Oritani della loro fiducia negli aderenti del Macedone, e della violenza fatta ad Eufreo! bella mercede ebbero pure gli Ere-

<sup>(41)</sup> Ciò dee far allusione a qualche tratto particolare degli avversarj di Demostene. Sembra che alcun di loro lo avesse rimproverato di sbigottirsi alla sua presenza, e di non osare guardarlo in faccia.

<sup>(42)</sup> Sembra che Demostene avesse qualche presentimento di dover essere o tosto, o tardi dato in mano si Macedoni.

triesi d'aver ributtati i vostri Ambasciadori, e d'essersi confidati a Clitarco! schiavi, battuti, straziati portano indosso le marche della costui gratitudine. Grande invero fu la cortesia di Filippo verso gli Olintj per aver essi fatto Lastene Capitano della cavalleria, e discacciato Appollonide! È follía dunque, è miseria pascersi, come quelli, di vane speranze, e mal consigliandosi, e trascurando i ripari, e prestando orecchio ài difensori del nemico, lusingarsi che la grandezza, e la gloria della città basti a guardarci da qualsivoglia disastro. Ella sarebbe poi vergogna grandissima, ove c'incontri qualche sciagura, il dire: chi se lo avrebbe pensato? Si, Ateniesi, doveasi pensarlo, dovea farsi ciò, ciò non farsi. Molte cose possono ora rammemorarsi gli Olintj, per cui se le avessero fatte a tempo, sarebber salvi; molte di simili ne rimembrano gli Oritani, molte i Focesi, molte ciascheduno degli Stati che sono spenti. Ma ora che pro? Sino ch'è salvo il naviglio, sia questo poi grande, o picciolo, allora e il piloto e il marinaro, e ciascuno dei naviganti deve usar ogni sforzo perchè quello o a caso, o ad arte non si sprofondi: ma poichè il mare soverchia, la cura è vana.

Perciò noi pure, Ateniesi, finchè siam salvi, finchè ci troviamo Signori d'una grande e

possente città, ricchi d'opportunità favorevoli, fregiati d'autorità splendidissima . . che faremo? Mi si domanda. Io il vi dirò, e stenderò anche il decreto, onde, se così vi piace, lo confermiate coi voti. Cominciando prima dal provvedere alla vostra difesa, e fortifican. dovi con galee, danari, soldatesche (giacchè quand'anche tutti corressero incontro al servaggio, voi certo dovete pugnar per la liberta): poichè sarete allestiti, s'invitino allora gli altri, e spediscansi per ogni parte Ambascia. dori che lo divulghino, nel Peloponneso, a Rodi, a Chio, allo stesso Re; giacchè giova a lui pure che non si lasci costui ingojarsi a poco a poco tutta la Grecia (43). In tal guisa se vi riesce di persuadergli, avrete confederati e compagni si nei pericoli che nelle spese occorrenti; e quand'anche ciò non riesca, guadagnerete almeno tempo e respiro (44): locchè. poichè abbiamo guerra contro un sol uomo,

<sup>(43)</sup> Se Atene e Sparta da se sole furono in più d'una occasione formidabili alla Persia, che sarebbe stato se tutte le forze della Grecia fossero atte dierete da un solo Capo? Inoltre Filippo non dissimulava il progetto di farsi eleggere Comandante supremo dei Greci, e portar la guerra nell'Asia.

<sup>(44)</sup> Giacchè Filippo per timore di veder la Grecia e la Persia collegate contro di se, diverrà più riservato, nè si esporrà così facilmente al pericolo d'esser sopraffatto da tante forze.

e non già contro uno Stato raccozzato di molti capi (45), dee ad ogni modo riuscir giovevole: come lo furono l'anno scorso la Ambascerie, e le proteste che io, e Polientto quel virtuoso cittadino (46), ed Egesippo (47), e Clitomaco (48), e Licurgo (49), e gli altri Legati andammo facendo per le diverse città di Grecia; Ambascerie che valsero a tener a freno il nemico, nè gli permisero di sorprender

(45) Le operazioni d'un Monarca sono sempre più pronte, meglio concertate, e meglio eseguite di quelle d'una Repubblica . Perciò avendo a fare con un sol uomo, il guadagnar tempo dee considerarsi per un vantaggio di massima importanza .

(46) Oratore della Eurione di Demostene. Essendo queeti assai grasso, mentre aringava al popolo inanimandolo alla guerra contro Filippo, diessi a sudare aconciamente: allora Focione, Su via, disses, Alemiest, aderite a costui, e decretate la guerra: avrete, vi so dir io, un gran Capitano. Che fanà agti nel calore della battaglia, ye qui ove non ha che ad aprir la bocca i stempra tutto in sudore?

(47) Altro Oratore soprannominato il *Crobilo*, o sia *Ricciuto*. Si suppone esser questo l'autor dell'Aringa per Aloneso, attribuita a Demostene.

(48) Di questo Clitomaco non si trova fatta menzione presso veruno degli Scrittori di cose Greche.

(49) Cittadino assai ragguardevole, el uno dei dieci Oraiori, di cui abbiamo le vite attribuite a Plutarco. Accrebbe le rendite pubbliche, e le amministrò con somma lode d'integrità. La sua retittudine sembrava pender al rigore, e par ch' egli avesse tra gli Ateniesi la riputazione che avea Catone tra i Romani. Le Aringhe di Licurgo si sono perdute, nè ci resta altro che quella contro Leccrate scritta con facondia e con veemeuza. Di quest' Aringa vi-

Ambracia (50), o di piombar sul Peloponneso. Ma non son io già quello che vi proponga di confortare gli altri alla guerra senza far nulla di ciò che a voi si appartiene. Perciocchè è stolta cosa, trascurando le cose proprie prender a cuore le altrui, e chiudendo gli occhi al presente, pretendere di svegliare gli altri coi timori dell'avvenire. No, Ateniesi, io non la intendo così. Spediamo innanzi rinforzo di denaro alle truppe del Chersoneso, e-sovvenghiamole di quanto domandano; mettianio in punto le nostre forze, porgiamo agli altri l'esempio; come abbiam fatto ciò, solleviamo allor tutti i Greci, convochiamogli, informiamogli, inanimiamogli. Questo è ciò che conviensi ad una Repubblica di tanta, e tal dignità. Che se credete che i Calcidesi, o i Megaresi abbiano a salvar la Grecia (51), voi vaneggiate. Fa-

d'io già manuscritta una nobile traduzione dell' Eccellentissimo Signor Co. Lodovico Plaugini, Senator Veneto, in cui la profonda conoscenza della Greca Letteratura è il minor dei pregj.

(50) La cosa nondimeno ai effettuô da Il a non molto. Gli Ambracioti furono costretti a ricever una guarnigion di Maccdoni, che dopo la morte di Filippo fu da loro scacciata. Alessandro non pensò di punirli, e li lasciò liberi, contentandosi d'avergli amici.

(51) Megara e Calcide potevano servir d'antemurali all'Attica. Si scorge da ciò che quelle due Città non era o ancora cadute in poter di Filippo. Le virtù di Focione, come abbiamo da Plutarco nella Vita di esso, indusranno assai questi popoli se giungono a difender se stessi. No, no, Ateniesi, l'impresa è vostra, vostro il dovere: a voi gli antenati vostri comperata con gravi, e molti, ed onorati travagli si nobile prerogativa trasmisero. Ma se voi state sedendo, attenti solo al modo di sottrarvi a qualunque impaccio, prima non troverete chi ve ne sbrighi, poscia ho gran timore che ciò che ora sdegnate di fare spontaneamente con util vostro, dobbiate poi farlo costretti con grave danno, e periglio. Che se ci fosse alcuno che potesse, o volesse sostener in luogo vostro la causa comune, la vostra dappocaggine l'avrebbe fatto sbucare da lungo tempo. Questi sono i miei sentimenti, questa è l'opinione ch'io vi propongo: ove questa s'accetti, ove ciò ch'io consiglio si faccia, porto credenza che le cose nostre possano ancor raddrizzarsi. Se alcuno ha qualche cosa di meglio, s'alzi, e lo esponga. Possano le vostre deliberazioni, quali esse siano, assecondate dal favor degli Dei procacciarvi salvezza, e felicità.

sero i Megaresi a confidar a quest' uomo la loro sicurezza, ed egli col suo valore seppe preservarii dai pericoli che soprastavano, e mantenerli per qualche tempo fedeli agli Ateniesi.

Demost. T. II.

# FILIPPICA NONA

OPPURE X.

## DETTA LA QUARTA

### ARGOMENTO.

F ilippo, posciachè ebbs per mezzo de' suoi partigiani occupata l' Eubea, si portò a far l' assedio di Periato città vicina a Bisanzio, e confederata degli Ateniesi. Demostene mette nelsuo lume la perfidia di Filippo, ed insiste perchè gli Ateniesi non si tascino più a lungo ingannare dat nome di pace. Consiglia che si mandi un' Ambasceria at Red IPersia per eccitario ad assistengi contro l'ilippo che macchinava sin d'altora una spedizione negli Siati di quel Sovrano. Ma per istabilir prima di tutto la concordia fra i Cittadini, cerra di conciliar ria toro i poveri e i ricchi che si laceravano scambievolmente, a cagione del denaro degli spettacoli. Nel fine inveisce contro gli Oratori venali, indivirizandosi ad Aristodemo.

L'Aringa fu detta l'anno dopo la precedente, sotto l'Arconte Nicomaco.

## FILIPPICA NONA

#### OPPURE X.

### DETTA LA QUARTA

Di massima rilevanza, anzi pur necessario allo Stato, sembrandomi essere il soggetto delle presenti consulte, farò pruova, Ateniesi, di sporvi ciò che più credo alle cose vostre giovevole. Tra i molti e non lievi peccati, e da lungo spazio raccolti, per cui la Repubblica è così malconcia ed inferma, è forse il più grave d'ogn'altro la vostra spensieratezza, il vostro disamore agli affari, il quale giunge tant' oltre, che quel tanto attendete ad essi che vi state sedendo in Consiglio ad ascoltare se ci sia nulla di nuovo, poscia andandosene ciascheduno a'suoi fatti, non c'è tra voi, non dirò chi se ne curi, ma chi pure se ne ricordi. Or la ambizione, la superchieria, l'insolenza con cui Filippo manomette i Greci tutti, e calpestagli, è tanta e tale, Ateniesi, qual ora udiste(1):

<sup>(1)</sup> Sembra da ciò che quest' Aringa siasi detta immediatamente dopo la lettura di qualche pubblico dispaccio intorno alla condotta di Filippo.

ma voi dovreste oggimai esser chiari, che a rintuzzarla, e reprimerla ci vuol altro che ragunanze, e parole. Se c'è chi ancora ne dubiti, ragioni seco stesso così. Qualunque volta, e in qualunque luogo ci fu mestieri di sostener colla voce i nostri diritti, noi non fummo in verun incontro perdenti; la giustizia della nostra causa avvaloratada' nostri argomenti sfolgorò in tutto il suo lume, e nella guerra delle parole ottenemmo di comun consenso le più segnalate vittorie. E che perciò? Peggiorarono forse per questo gli affari di Filippo, o migliorarono i nostri? Appunto. Mentre noi stiam qui sedendo, lietissimi gli uni di far una bella diceria intorno al giusto, gli altri d'udirla; egli da di piglio all'armi, e corre ove l'ambizion lo trasporta, mettendo ogni sua fortuna a cimento. Che ne addiviene? Che i fatti alle parole precorrono, e ciasceduno rivolge l'animo, non a ciò che per noi si dice, ma bensì a ciò che si fa. E ciò che si fa, Ateniesi, non vale a salvar un sol uomo, non che la Grecia: la cosa parla da se, ed è vano lo spender parole per comprovarlo.

Tutte le città di Grecia sono, Ateniesi, in due partiti divise: l'uno è di quelli che nè si curano di signoreggiare, nè vogliono servire ad alcuno, e solo amano le leggi, la libertà,

l'uguaglianza: l'altro è composto di coloro che vaghi di esercitare sopra i loro Cittadini un'assoluta ed illegittima podestà, si fanno spontaz neamente vassalli di quello per cui mezzo sperano di giungere all'adempimento de' lor disegni. Ora fra queste due fazioni, i partigiani della Tirannide sono da per tutto i più forti, nè so se in tutta la Grecia siavi, dalla nostra in fuori, una sola Città, in cui la libertà popolare sia intera e sálda. Due cose i capi della fa-.zione tirannica ne' vari Stati validamente francheggiano. La prima e massima è questa, che ove costoro abbisognino di denaro per corrompere qualche anima mercenaria, hanno tosto chi loro abbondevolmente ne somministra. L'altra di niente minor momento si è, che quando e dove sia d'uopo accorre ai loro cenni presta ed in punto un'armata per abbattere, e soverchiare i loro avversari. Noi per lo contrario, Ateniesi, non solo manchiamo di ambedue questi mezzi, ma siamo così profondamente sopiti, che come se avessimo beuto la mandragola (2), o altra pozione di tal fatta, non c'è modo di scuoterci e destarci dal nostro mortale letargo. Una tal condotta ( non si dissimuli più oltre la verità ) ci ha reso uni-

(2) Specie d'erba il di cui sugo si contava tra i soporiferi . Sembra che l'espressione fosse passata in proverbio .

versalmente così spregevoli, che di queglistessi che si trovano nelle stesso periglio, altri vi contrastano l'onor del comando (3), altri pel luogo del congresso discordano, altri anche amano meglio alle proprie lor forze che alla vostra alleanza commettersi. A qual oggetto vo io rammemorando siffatte cose? Non già ( ne chiamo in testimonio Giove e gli Dei ) perchè io mi compiaccia di dir cose acerbe o spiacevoli, ma perchè ciascheduno conosca e senta che la quotidiana trascuratezza e infingardaggine, siccome nella vita privata, così nella pubblica, benchè ad ogni particolar omissione non si renda gran fatto sensibile, nella somma però delle cose gravita notabilmente, e lo stato delle cose sbilancia. Osservate di grazia Serrio e Dorisco (giacchè questa dopo la pace fu la prima delle vostre mancanze), Serrio, dico, e Dorisco, di cui per avventura molti fra voi non conoscono neppure i nomi. Pure la perdi-

<sup>(5)</sup> Nelle Confederazioni de Greci quello Stato che si comiderava come il più grande e rispettable seglieva il Comandante supremo dell'armata, e intimuva il luogo del congresso genezle, ove deveano teneri il deliberazioni intorno la guerra. Questa specie di principato fu l'oggetio delle gare di Sparta e d'Atene: ma negli ultimi tempi gli Stati subalterni volevamo pareggiarsi au grandi. Questa vauità, piuttosto che ambizione, fomentava le discordie particolari, e guidava naturalmente all'amarchia.

ta di questi luoghi da voi negletta si trasse dietro la ruina della Tracia e di Cersoblette alleato vostro. Com'ei vide che non vi scuotete a un tal atto, nè pensate a spedir soccorsi, passò innanai, smantello Portmo, e nell' Eubea piantò una Tirannide, quasi fortezza rimpetto all' Attica. Chiudeste gli occhi anche a ciò, ed egli tentò di sorprender Megara, e poco meno che non la colse. Non ve ne curaste, nè vi volgeste pur a guardare, nè deste alcun segno di risentirvene. E bene: la compera d'Antrona (4), indi la conquista d'Oreo fu il frutto della vostra indolenza. Molte cose tralascio, Fera, la spedizione d'Ambracia, la strage di Elide(5), mille altre azioni di simil fatta. Con-

<sup>(4)</sup> Città marittima della Tessaglia, nel territorio di Magnesia, così detta dal gran numero di antri che vi ai trovavano. Vi nascevano asini d'una grandezza straordinaria. Quindir venne il proveribo Aisuno di Antrona, che soleva applicarsi a quegli uomini di bella statura, in cui la natura per una specie di compensazione sembra togliere allo apritto di che di al copro. Toureil.

Sembra potersi credere che la compera d' Antrona non fosse legittima, ma simile a quella di tunte altre Città che furono vendute a Filippo per tradimento. Altrimenti Demostene non avrebbe ciò rimproverato al Macedone come un delitto, e un'offesa indiretta al diritto pubblico dei Greci.

<sup>(5)</sup> Le stragi di Elide si riferiscono al fatto espostoci da Pausania nel libro 4. Elide intorno a que' tempi si divise in due fazioni, l'una delle quali stava per Filippo, e l'al-

ciossiachè non mi sono già io proposto di annoverare tutte le ingiustizie, e le reità di Filippo, ma solo di farvi sentire ch'egli non cesserà mai di oltraggiare e di soggiogar tutti i Greci sino a tanto che alcuno non s'alzi ad affrontarlo, e lo arresti.

(6) " Del resto ci sono alcuni, i quali, co, me uno si accinge a parlarvi, innanzi d'aver inteso il soggetto e l'intendimento di chi fanvella, il domandano bruscamente: orsìn che " s'ha a fare? " Nè fanno ciò già col pensiero di mandar a' effetto ciò che si dice (che in tal caso sarebbero gli ottimi fra i cittadini) ma solo col fine d'imbarazzare chi vi consiglia, e sbrigarsene. Ma checchè costoro s'intendano, io non pertanto son presto a dirvi ciò ch'è mestieri di fare ". Voi dovete innanzi a tutto a, ver per fermo, Ateniesi, che l'ilippo fa guer-

tra per gli Spartani. Si venne ad una guerra civile. Gli Spartuni decretarono di spedir soccorsi al loro partito. Or mentre questi temporeggiano, i Messenji allesti del Maccdone si armano alla Spartana, e si presentano ad Elide. La fazione Spartana ingannata apre loro le porte. I Messenj impadroniti della Città misero a morte, o cacciarono i partigiani di Sparta, e diedero lo stato ai fautori loro, e di Filippo.

(6) Una grau parte di quest' Aringa è tessuta di squarci assai lunghi dell' altre Filippiche. Convien dire che gli uditori Ateniesi fossero o più indulgenti, o più smemorati de nostri. Il seguente luogo trovasi nell'Aringa del Chersoneso, ch' e messa quasi tutta a contribuzione. " ra allo Stato; che ha rotto i patti ; ch' è pie-" no di maltalento contro di noi; ch'è nemi-" co della Città nostra, e del terreno di essa ; " e persino degli Dei d'Atene, che lo si schian-" tino, e spengano. Ma sopra tutto egli fa " guerra mortale al nostro governo, quello " abborre, a quello fa insidie, e nulla più gli " sta a cuore che di sterminarlo, e distrugger-" lo (7). E di vero egli parmi che in certo " modo la necessità ve lo astringa. Discorre-" tela di grazia così. Egli vuol dominare, nè " altronde che da voi teme inciampo a' snoi " ambiziosi disegni: vi danneggia da lungo " tempo e v'ingiuria; sel sa, sel vuole, con-" ciossiachè delle castella a voi tolte fa egli ,, argine e riparo a' suoi Stati: poichè se vi ren-" desse Potidea ed Anfipoli, non si terrebbe " più sicuro in Macedonia. Sa di certo ugualmente e ch'egli vi tende insidie, e che voi ve ne accorgete, vi crede assennati, onde non dubita che dobbiate aver per lui odio e " sospetto ad un tempo ". Ed oltre a questi riflessi di tanto e tale momento, conosce anche perfettamente (8) " che quando bene gli venis-", se fatto di occupar quanto gli altri posseg-" gono, saranno sempre mal sicure le sue con-

<sup>(7)</sup> Filippica 5.

<sup>(8)</sup> Aringa del Chersoneso.

" quiste, finchè resta sovrana e libera Atene; " e che qualora gl'incontri qualche sinistro (e molti ad ogni uomo ne incontrano) tutti coloro ch'egli ora sotto il suo dominio ritiene a forza, a voi, spezzate le loro catene, si git-" terebbero in braccio. Perciocchè non è carattere degli Ateniesi d'aspirar ad arricchir-" si, o a sovraneggiar sopra gli altri, ma bensi di reprimere quei che vi aspirano, di strape " par loro dalle mani il mal tolto, di attraversar per ogni strada i loro disegni, e di francheggiar a tutta possa, non pur la propria, ma la comun libertà. Egli perciò avvedutamente pensando non vorrà senza dubbio che la libertà d'Atene adombri la sua Tiranni-" de , e stia spiando l'occasion d'atterrarla . Egli è dunque necessario, il ripeto, che innanzi a tutto abbiate per certo esser Filippo nemico irreconciliabile del vostró e di qualunque popolare Governo. Dovete in secondo luogo aver per cosa manifesta, e indubitabile, che quanto ei fa, quanto ei tenta, tutto è diretto a combattere e rovesciar la " Repubblica. Può fare il Cielo, Ateniesi, che ""siaci tra voi alcunosi semplice che giunga ad " immaginarsi che Filipposia tutto inteso col-" l'animo ad occupar nella Tracia alcuni me-" schini casali ( poichè qual altro nome può

,, darsi a Mastira, a Drongillo, a Cabile e a " quell'altre bicocche ch'egli sta cingendo di ,, assedio?) questo agogni, in questo s'adoperi, ,, per questo a rigor di stagioni, a gravi disa-" gi, a perigli estremi si esponga; e che poi " dei porti d' Atene, e degli arsenali, e delle " navi, e delle miniere, e di tante e si grosse " rendite, e del sito, e della gloria (di cui tol-" gano gli Dei che nè costui, nè alcun altro ", giunga giammai a insignorirsi) di tutte, di-" co, queste cose non faccia conto, e le ci la-" sci godere in pace; mentr'egli, purchè giun-" ga a far conquista d' alcuni mucchi di pani-" co, e di veccia sotterrati nelle fosse de' Tra-,, ci, soffre di svernar in un baratro? No, A-" teniesi, nonè così: quanto egli fa, quanto ha " fatto non è per lui che un mezzo per impa-" dronirsi più agevolmente del nostro ".

'Tali cose dovendo ciaschedun di voi aver per evidenti e notorie, non vogliate esigere da chi vi consiglia con zelo, ch' egli, colle solite legali formalità, mandi il partito di guerra: perciocchè non sarebbe già questo promuovere il ben dello Stato; ma piuttosto un andar in traccia di far poi la guerra al Cittadino più che al nemico. Ditemi per vostra fè: se la prima volta che Filippo violò la pace, o la seconda, o la terza, (giacchè lunga è la serie delle

slealtà di costui) se, dico, alcun di voi avesse tosto decretata la guerra, e che Filippo si fosse collegato con quei di Cardia, come fe' ora nè più nè meno, benchè non siasi proposto verun decreto, l' Autore d'un tal partito non sarebbesi egli fatto in brani? non si sarebbe esclamato, che la protezione la qual presta Filippo ai Cardiani è un effetto di cotesto passo imprudente? Non vogliate dunque andar in traccia di chi abbia a portar la pena dei peccati di Filippo; nè vi piaccia di sacrificare al furor de'suoi mercenarj qualche dabben Cittadino: nè poichè avete deliberata la guerra, andate fantasticando più oltre, e altercando fra voi per sapere se dovesse farsi, o non farsi. Ma in quel modo ch'ei vi combatte e voi ribattetelo. Spedite soccorsi di denaro e d'altro che occorra a chi gli resiste; levate contribuzioni, apprestate eserciti, galee, cavalli, navi da trasporto, cherchè abbisogna alla guerra. Imperciocchè ora la condotta vostra è veracemente una beffa: nè altro cred'io per mia fè che Filippo più cordialmente desideri, quanto che voi seguitiate a reggervi sempre alla stessa guisa. Lasciarvi scappar le occasioni, gittar denari senza pro, cercar sopra chi scaricarvi del peso de' vostri affari, crucciarvi, querelarvi l'un l'altro, quest'è ciò che faceste, e che fate.

Qual è mai la cagione di questi mali, e quale il rimedio? Uditemi, ch'io il vi dirò. Voi non avete mai appreso, Ateniesi, a far dapprincipio i preparamenti necessari, e allestirvi a tempo: ma in ogni occasione vi lasciate guidar dall'evento. Come scorgete ch'è troppo tardi, vi mettete a riposar di bel nuovo, sino a tanto che un altro avvenimento venga a riscuotervi. Allora si pensa ad un nuovo armamento; tutto è fretta, confusione, e scompiglio. No, non vuol farsi a questo modo, Ateniesi,,(9) . " Imperciocchè non è possibile il far veruna ,, cosa con truppe raccogliticcie, ammassate in fretta, ed a tempo. Vuolsi aver un esercito compiuto e stabile, vuolsi provvederlo di vettovaglie, assegnarli e fondi e soprastanti, custodir essi fondi colla più scrupolosa " cautela, e poi domandar conto dei denari al " Tesoriere, al Capitano dell'opre, " nè lasciar ad esso Capitano verun pretesto di far vela ove più gli piace, e di attender ad altre imprese fuorchè a quella che fu da voi alla sua fede commessa., Se così daddovero vorrete " far una volta, o costringerete Filippo ad

<sup>(9)</sup> Aringa del Chersoneso.

,, osservar lealmente la pace, e a viver pago " del suo, o se pur dovrete aver guerra, saran " pari le condizioni e le forze. " E forse , si forse, Ateniesi, siccome voi ora andate tuttavia domandando, che fa Filippo? ove è volto? cosi potrebbe egli pure star in pensiero, e ricercar ove si trovi l'armata della Repubblica, e in qual parte minacci uno sbarco,. Che se ,, egli sembra ad alcuno che le cose da me pro-" poste ricerchino molta faccenda, e grave spesa e fatica, questi, non v'ha dubbio, ben pensa. Ma se prenderà a divisar seco stesso i pericoli che sovrastano alla Città ed allo Stato, qualor non si voglia soggiacere a siffatto peso, troverà che i presenti scapiti sono un nulla appetto al vantaggio che ne ridonda. Imperciocchè se qualche Dio ( giacchè nessun uomo è da tanto ) ci si facesse mallevadore, che se vorremo star cheti, e lasciar ire le cose, Filippo ci lascerà in pace, sarebbe ancora brutta cosa (Giove e gli Dei tutti ne chiamo in testimonio) e di noi, " e della patria, e delle gesta de'maggiori no-" stri indegnissima , per vaghezza di pace e di " ozio l'abbandonar tutta la Grecia alle catene " d'un oppressore, d'un Barbaro; ed io torrei " di morire pria che darvi cotesto insame con-" siglio. Pur se c'è chi osi darvelo, se voi l'ap-

-, provate, si faccia, difese e vendette trascu-" rinsi, pongasi ogni cosa in non cale. Ma se ,, ninno pensa così, se all' incontro sappiamo ;, tutti di certo, che quanto più giungerà egli ,, a dilatare impunemente le sue conquiste, " tanto più feroce e formidabil nemico dovre-" mo provarlo, che si fa? che si bada? a che " più ripugnanze e ritardi? Per compier i do-» veri di Cittadino, che più s'attende ? Forse " che qualche necessità vi ci sforzi? E quale? , la necessità d'uomini liberi, non è da ora " che ci sta sopra, ma già da gran tempo ci stringe. Quella dei servi, tolga il Cielo che " ci si accosti giammai . Ne sapete però la dif-" ferenza, Ateniesi? La vergogna della passata , condotta è la necessità più stringente d'un " uomo libero; quella d'un servo, son le bat-, titure, gli strazi ... Lungi da noi siffatte ", inimagini; il sol pensarvi è un'infamia." Che voi, Ateniesi, siate così lenti e ritrosi a prestare colle persone, e colle sostanze i servigi che da voi si denno alla patria, è cosa, non v'ha dubbio, sconcia e dannevole; pure può esserci qualche pretesto per iscusarla: ma che non vogliate nemmeno porgere ascolto a ciò che importa sommamente d'intendere, a ciò che merita la discussione più esatta, questo veramente è l'eccesso della colpa, e della igno-

minia. Pure voi nè soffrite di ascoltar alcuno innanzi che le cose vostre, com' or accade, vi stringano, nè potete indurvi a deliberare finchè il nemico vi lascia in pace. Così mentr'egli si arma a' vostri danni, voi lungi dall' accingervi alle difese, v'addormentate tranquillamente nell'ozio, e se alcuno cerca di svegliarvi lo scacciate bruscamente dal vostro cospetto; poichè udite quella Città presa, questa assalita, allora siete vaghi di consiglio, e d'apparecchio solleciti. Ma il tempo del parlamentare e consultare era allora che ricusaste di farlo; quello che ora si perde in udire , doveasi in adoperare impiegarlo. Quindi è che voi soli avete costumi da tutto il resto della terra difformi . " (10) Conciossiachè ove tutti " gli altri iconsigli ai fatti premettono, voi so-" li fra tutti i mortali, allora soltanto ricorre-" te al consiglio, quando il fatto l' ha reso i-" nutile " .

Qual sia dunque il partito ch'ora vi resta (molto è che avreste dovuto abbracciarlo, pure può esservi anche al presente giovevole) son presto a dirlo. Non v'è cosa che al presente sia tanto alla Città necessaria quanto il denaro. Ora la fortuna vi presenta da se stessa

<sup>(10)</sup> Aringa per la Pace .

alcune opportunità, le quali, ove sappiate farne uso, possono tornarvi mirabilmente in acconcio. Conciossiachè primieramente quelli in cui più confida il Gran Re, e che hanno con esso non lievi benemerenze, questi si sono posti a odiar il Macedone, e fargli guerra (11). In secondo luogo colui, ch' era il turcimanno di Filippo, ed avea parte nelle trame ordite da lui contro il Re, fu colto ultimamente nel laccio, e gli venne a mano (12). Perciò il Medo verrà in chiaro d'ogni cosa, non già per le accuse vostre, a cui potrebbe sembrare che v'istigasse più l'util vostro che il vero, ma da quello stesso che ne fu il direttore e'l ministro. Quindi le querele vostre troveranno piena fede appresso il Re, ed i vostri ambasciadori potranno tener un ragionamento che non

Demost. T. II.

<sup>(11)</sup> Credo che ciò debba intendersi d'alcuni Satrapi dell' Asia che si saranno distinti nella guerra del Re contro l'Egitto ela Fenicia ribellatesi alla Persia. È certo che i Satrapi Asiatici mandarono soccorso a Perinto assediata in questo tempo da Filippo.

<sup>(12)</sup> Filippo che meditava una spedizione nell'Asia, accettava a braccia aperte tutti i malcontenti, e manteneva segrete intelligenze con tutti i ribelli della Persia. L'Eunuco Ermea, Tiranno d' Atarne nella Misia, era uno dei principali, e dei più intimi di Filippo . Mentore di Rodi, Capitano del Re di Persia , tiratolo con linte promesse ad una segreta conferenza, lo fe prigione, e lo mandò incatenato ad Artaserse . Toureil . 11

può da lui esser udito che con piacere, cioè ch'è giusto che si gastighi per ambedue chiad ambedue fece ingiuria, e che Filippo diverrà più formidabile al Requand'egli noi prima assalga; perciocchè se noi abbandonati alle nostre forze, restiam perdenti, egli allora si volgerà contro la Persia più baldanzoso e più forte. Per queste ragioni io son d'avviso che si spediscano Ambasciadoria trattar col Re, e si lasciomai di ripetere buonamente quelle fanciullaggini, che vi furono tante volte dannose: ch'egli è un Barbaro, ch' egli è il nemico comune, e siffatteciance. Io per me, quando veggo esserci tra voi alcuno che teme d'un uomo che stanzia in Susa, e in Echatana (13), e risguarda come nemico della Repubblica chi ne' tempi scorsi ajutolla ad alzar la testa (14), e poco dian-

(15) Re di Persia solevano passar la state in Echatana, el verno in Susa. La prime rea la Capital della Media, aituata in un paese assai freddo, che perciò diventava un soggiorno aggraderole in tempo di saste. Susa la Metropoti della Persia: il calor naturate del clima la rendeva piacevolissima nel verno. Ebbe il nome dall amenità del pase, giacche Succio in lingua Persiana siguifica ggido. Anche al presente si chiama Seus, ed è la Capitale della provincia del Kusistan. Tourist!

(14) Ciò è detto del Re di Persia preso in generale, considerando quella potenza come permanente e sempre la stessa, e prescindendo dai Principi successivi che la governano. Il fatto a cui qui si allude non risgnarda Artaserse Oco, ma bensì Artaserse Mnemone suo predecessozi ancora fece di larghe profferte (15), cene se voi le rigettaste, non è sua colpa); quando poi odo questo medesimo parlar tutt'altro linguaggio intorno ad uno checi sta insul'e porte, che nel cuor della Grecia s'ingrandisce ad occhio veggente, che è il corsale, il masnadiere di tutti i Greci, quando, io dico, ciò sento, raccapriccio di meraviglia, Ateniesi, e temo costui, qualunque siasi, appunto perchè ei non teme Filippo.

C'è un altro mal umore, Ateniesi, che

re, e suo padre. Irritato questi contro gli Spartani che avaano spedito na soccorso considerabile a Ciro suo fratello, e che lo posero in pericolo di perder il trono, desideroso di vendicarsi de' Lacedemoni, abbracciò con calore il partito d' Atene, che gemea sotto l'oppressione di Sparta. Conone sostenuto efficacemente da questo Re allesti una poderosa flotta, e sconfisse presso Guido Pissndro Ammiraglio di Sparta. Quindi tornato in Atene ne rialzò le mura, rifabbricò il Pireo, e divenne il nuovo fondatore della sua nattia. Toureli.

(15) Questo secondo cenno appartiene al Re di Persia allora vivente. Affine di sottometter più fictimente l'Egitto che gli si era ribellato, mandò egli a chieder soccorso alle Città principali di Greca. Argo e Tebe concoracro alla spedizione di questo Principe, ma Sparta e Atene non gli furono cortesi che di vane proteste d'amicizia. Egli avea senza dubbio offerti vantaggi considerabili ai popoli che volesero assecondarlo in questa impresa. Demosteme undirettamente rimprovera gli Ateniesi d'aver improdentemente rigettato così belle offerte, e tutto ciò che potevano sperare di poi dalla riconoscenza d'un tanto Re. Toursil.

rode e guasta la Città, da ingiuste impuțazioni, e sconci parlari prodotto, ch' è ora il pretesto universale di tutti quelli, che all'adempimento de'lor doveri sottraggonsi, e a cui ciascheduno attribuisce la colpa delle sue proprie mancanze (16). Di questo io non so parlarvi senza ribrezzo, pur lo farò. Imperciocchè egli mi sembra di poter giovare alla patria, sostenendo ugualmente le ragioni dei ricchi e dei poveri, purchè si ponga freno alle maldicenze, colle quali i Cittadini scambievolmente si straziano a cagion dei fondi teatrali; e si calmi il vano timore che un tale stabilimento non possa sussistere senza gravi conseguenze e funeste: quand'anzi non può trovarsi mezzo più acconcio nè più efficace a rinvigorir la Repubblica(17). Uditemi adunque, ch'io mi fo prima

<sup>(16)</sup> S'intende l'antica querela intorno il demaro Tratrale. I poveri mal soffirizano che l'ricchi participassero
smas biogno di coteste giornaliere distribuzioni, che sembravano essere il patrimonio degl'indigenti. I ricchi dal
loro canto, mentre pretendevano di avver diritto come gli
aliri a queste larghezze, non lasciavano con tutto ciò di
querelarri che la disalpazioni del denaro, lasciando esausto l'Erario, esponesse i privati, facoltosi a portar soli
tutto il peso de pubblici aggravi. Questo dispetto reciproco cagionava incessanti querele perniciose allo Stato, e
ciascheduno ricusava di solidisfare ai pròpri doveri, addossando scambievolmente!' uno all'altro la colpa dei disordini e delle angustie della Città.

<sup>(17)</sup> Non si può vedere in questa Filippica senza sorpre-

a trattar la causa di quelli, che sono oppressi da povertà. Non ha molto, Ateniesi, che la Città non ricoglieva delle sue rendite più di

sa trasformato in un costume ntile e salutare ciò che in tutte l'altre si è condannato come un abuso pernicioso e fatale. Una tal incostanza in un punto così essenziale fa torio all' intendimento, o al carattere di Demostene . Crede Ulpiano che la morte d'Eubulo, autor del decreto intorno ai fondi teatrali, e nemico particolar di Demostene, gli abbia fatto cangiar linguaggio. Una scusa di tal fatta è più vergognosa della colpa . Fortunatamente lo stesso Ulpiano ci somministra di che dar almeno qualche colore a così strano cangiamento. Il vero oggetto di Demostene in quest' Aringa è secondo lui d'indurre gli Ateniesi a ricorrere all'assistenza del Re di Persia, e stringer con esso alleanza contro Filippo. I pregiudizi nazionali rendevano difficile l'esecuzione d' un tal progetto : Demostene vuol condur gli Ateniesi a un tal passo per una strada indiretta, levando loro ogu'altro mezzo di far la guerra. Le somme a questa necessaria non potevano trarsi che da due fonti, l'uno legittimo, l'altro tirannico, ma oggimai passato in usanza. Il primo era quello delle rendite pubbliche, il secondo consisteva nelle accuse, o piuttosto nelle calunnie contro i Cittadini opulenti, da cui con un' ingiusta sentenza si estorceva quel denaro che non si sarebbe così agevolmente ottenuto dalla loro liberalità. Demostene mostrando di voler acchetar le discordie fra i poveri e i ricchi, e conciliar fra loro tutti gli ordini della Città, approva il costume di distribuir al popoto le rendite pubbliche, e condanna altamente il metodo odioso e detestabile delle confiscazioni. In tal guisa sarebbe reguata la pace domestica, ma nel tempo stesso venivano a disseccarsi ambedue le fonti che somministravano alimenti alla guerra . Ora questa trovandosi indispensabile, gli Ateniesi vedevano da loro stessi la necessità di gettarsi in braccio alla Persia per aver denaro e soccorso .

cento e trenta talenti (18). E non pertanto niuno di quelli che possono incaricarsi dell'armamento d'una galea, o soggiacere alle contribuzioni, non ricusò giammai di farlo, allegando per iscusa di non essere doviziosi a lor grado: ma e galee si allestivano, e denaro contribuivasi, e tutti a prova i lor doveri adempievano. Poscia, mercè la buona fortuna, le pubbliche rendite si accrebbero notabilmente, e dai cento talenti si giunse insino ai quattrocento (19), e ciò senza veruno scapito dei Cittadini opulenti, anzi pur con loro vantaggio, stantechè essi pure, nè a torto, della pubblica affluenza vengono a parte. Perchè dunque un bene comune diventa egli suggetto di rimbrotti e querele scambievoli? o perchè vuolsi da quello prender pretesto di mancar a'propri do-

(18) L'epoca però uno à tanto recenta, quanto potrebsembrare dalle paroto di Demostene. L'erario durò in tale stato sino ai tempi che succedettero alla 2 guerra di Persia, posciachò gil Ateniesi ebbero ottenuto l'impero del mare, ed Arastide ebbe desterminato le somme che dovevano contribuirsi dagli alleati per difender la Grecia dalle invaxioni de' Medi.

(19) Le contribuzioni degli Alleati fissate da Aristide montavano a 60 tulenti. Pericle le fice ascendere sino 600. Dopo la guerra del Peloponneso gli Ateniesi furono costretti a con:entarsi di ciò che ritravvan dall'Attica: ma ripigliato da loro, per opera di Conone, il dominio del mare, le rendite pubblishe do vettero accrescersi muovamente sino alla somna qui mentovata.

veri? quando non si voglia invidiar a' poveri anche un leggero benefizio della Fortuna. Quanto a me uno so biasimarli perciò, nè intendo come si possa accusando quelli, scolpar se stesso. E certo nelle private famiglie non veggo che i giovani abbiano così poca riverenza ai più vecchi (20), nè che alcuno sia così strano e bizzarro, che non voglia far nulla di ciò ch'a lui s' appartien di fare, quando tuttigli altri non facciano esattamente altrettanto. Una tal condotta lo renderebbe soggetto alle pene stabilite contro i figli snaturati ed irriverenti (21). Conciossiachè il dover più essenziale d'ogn'altro parmi che sia quello di

<sup>(</sup>ao) La Città è convenerolmente paragonata ad una famiglia - I più factoltosi atti a sostener il peso degli aggravj pubblici rappresentano i giovani pienti di forza e d' attività: i vecchi spossati e bisognosi d'ajuto, perchè incapaci di procacciarelo, rassomigliano ai poveri. Sicome perciò in una famiglia sarebbe scostumato e insensato quel giovine che ricustasse di fine le funzioni giovanili per sostegno della casa col pretesto che i vecchi non prestano gli atessi ulizi, così nella città sarebbe una stravaganza codannabile, se i ricchi non volessero soccorrer lo Stato a tenore delle loro forze, perchè i poveri non possono fare altrettanto.

<sup>(</sup>a) Solone avea atabilita una legge (detta tes ton goneon cacoseos, ossia del mal trattamento de padri) per cui si obbligavano i figli a prestar ai loro genitori non pur soccorso, ma ubbidienza e rispetto. Chi era convinto d'aver violata questa legge era dichiarato infame, e spogliato 'dei diritti di cittadino.

## 168 FILAPPICA

contribuire a' suoi genitori quel sov venimento, che le leggi insieme e la natura richieggono. Ora siccome ciascheduno di noi ha il suo padre particolare, così tutto il corpo de' Cittadini dee risgnardasi come il padre comune di ciaschedun de'suoi membri. Perciò tanto è lungi che debba rapirglisi ciò di che la Repubblica colui sa partecipe, che se mancasse un così fatto provvedimento dovrebbesi crearne qualche altro, perchè il popolo non fosse oppresso dall' indigenza. Se i ricchi comincieranno a pensar in tal guisa, il loro consiglio sarà non pur giusto, ma utile; perciocche lo spogliare alcuni del necessario è un costringergli ad esser nemici della Città. Ma dall' altro canto vorrei consigliare i poveri ad astenersi da quelle cose, che sono ai ricchi d'aggravio, e di cui questi drittamente si lagnano (proseguirò, Ateniesi, a tener il medesimo stile, nè avrò temenza di palesare anche a pro dei ricchi la verità). Io non credo che in verun luogo del mondo, non che in Atene, possa esservi alcuno d'animo cosi spietato e crudele, che si cruccj perchè diasi in qualche modo sovvenimento ad uomini oppressi da necessità e da miseria. Qual è dunque il punto, ove gl'interessi discordano, e si dan di cozzo? o quand'è che i ricchi sbuffano, e menano smania? Quando



veggono che vuolsi convertire in aggravio di alcuni pochi privati ciò ch'era dianzi una beneficenza del pubblico (22); quando scorgono, che gli autori di cosi fatti consigli salgono in favore e in fortuna, e possono vivere non pur sicuri, ma eterni, sendochè i vostri voti segreti dai pubblici schiamazzi discordano (23).

(22) Intende il costume di taglieggiar i ricchi senza soggetto, o di perseguiari i con accuse e processi, intorno di cie è è parlato alla Nota (50 dell' Aringa pel Chersoneso. Un costume di tal fatta degno del tempo dei 50. Tiranni, era già inveterato nelle Repubblica, e printiato senza mistero. Il Senato, dice Lisia nell' Aringa contro Nicomaco, quadoras i irvou angustiato dal bisogno è costretto ad ammetter delazioni, a pubblicare i beni del Citadini, e a prestato orecchio alle ree lingue degli Aringatori, di riste ed inique opere consigliaridi. Fino ai tempi della guerra del Peloponueso, gli Oratori, come vediamo preseno Aristofane, non si facevano scrupolo di dire altamente al popolo, Ateniesi, se non condannate costui, voi non avete più pane. Non v'era dilesa che potesse reggere si questo argomento.

(a3) I ricchi attacciti nelle sostanze e talora nella persona, ai lagnavano agramente, e spesso accusavano giuridicamente dinanzi al popolo gli autori di questi processi tirannici. Il popolo vergognandosi di sosteuer apertamente la causa della ingiustiria faceva grandissimi schiama'zzi contro costoro. Ma siccome nei giudizi; criminali, a differenza dei civili, i voto soleva dario cocultamente, così quando si veniva a dar la sentenza i giudici assolvevano: col itoro voti in segreto quelli che avevano condannati palesemente colle grida. Quiudi ben dice Demostene, che per quanto stava nei giudici, cotesti calumatori potevano sessor certi di vivere esteramento.

Questo, questo è ciò, che genera le differenze, e i rancori. Imperciocchè egli è dritto, Ateniesi, che ciascheduno dei Cittadini partecipi egualmente dei comodi della Città: in guisa che i ricchi non abbiano ad esser in sospetto della vita e delle sostanze, perchè poi, ove il periglio il richiegga, più volentieri la loro opulenza a' servigi della patria consacrino; sappiano gli altri cittadini, che il pubblico patrimonio a tutti in comune appartiensi, e della porzione loro assegnata sien paghi; ma le private facoltà; come proprie di chi le possiede, rispettino. Con queste arti, Ateniesi, ed ingrandiscono i piccioli Stati, e si mantengono i grandi.

Parmi d'aver abbastanza fatto chiaro tutto ciò che dovrebbe farsi dall' un ordine de'cittadini, e dall'altro: ma perchè ciò si eseguisca in un modo conforme alle leggi, deesi prima cercar riparo ad altri intrinsechi e rilevanti disordini. Di questi, e del presente scompiglio molte sono le cagioni eda molto tempo raccolte. Io, se v'è in grado di udirmi, le vi sporrò. Avete abbandonata, Ateniesi, la massima fondamentale del Governo a voi da' maggiori vostri trasmessa; e vi lasciaste persuadere da cotesti aggiratori d'oggidi, che il soprastare ai Greci, l'aver in pronto un'armata presta a

recar soccorso agli oppressi, sia dispendio mal gettato ed opera vana; che all' opposto il menar la vita nell'ozio, e il trascurar ogni suo dovere, il lasciar che altri si usurpi ad uno ad uno tutti i diritti della Repubblica, sia lo stato il più sicuro e'l più dolce, il più sano ed assennato consiglio, il colmo dell' umana felicità. Quinci è addivenuto, che avendo altri occupato quel posto, che a voi per diritto di retaggio si apparteneva, egli è divenuto il grande, il fortunato, il possente. Nè meraviglia; mentre abbassati i Lacedemonj, impacciati nella guerra Focesi e Tebani, voi neghittosi e assonnati gli lasciaste dinanzi libero e sgombro il campo di gloria; campo celebre, luminoso, magnifico, e in ogni tempo si virilmente dall'emule Città combattutto, e bagnato di sudori e di sangue. Perciò costui fatto ricco di alleati, e di forze si rese altrui formidabile, e i Greci oggimai sono accerchiati da tanti e si gravi perigli, che non è agevole il trovarci consiglio non che riparo. Ma tuttochè lo stato delle cose presenti sia per tutti i Greci pericoloso e funesto; niun popolo non per tanto trovasi esposto a cosi gravi disastri, come son quelli che voi , Ateniesi , minacciano ; non solo perchè Filippo a voi specialmente fa insidie, ma perchè siete i più infingardi, i più

## FILIPPICA

sonnacchiosi di tutti gli uomini. Che se risguardando alla moltiplicità delle merci, e all'affluenza delle derrate, che nella piazza si spacciano, vi lasciate sedurre, e vi date a credere che la Patria sia lontana da ogni pericolo, arrossisco, Ateniesi, di così meschino, e disadatto giudizio. D' un mercato, d'una fiera da siffatte cose si giudica, ma d' una Repubblica, la quale chiunque vuol dominar sopra i Greci risguarda come il solo antemurale di Grecia, la sola difenditrice della comun libertà, no, Ateniesi, non vuolsi farne giudizio da ciò: la copia degli alleati, la loro benevolenza, il vigor dell'arme è ciò che fiancheggia uno Stato: e su questi argomenti deesi fondar giudizio delle sue forze. Ora di tutti questi presidi noi siamo pressochè spogli ed ignudi. Fatene di grazia ragione esaminando in qual tempo le cose de' Greci siano state in maggior confusione e scompiglio. Non vi fu certamente stagione che più di questa fosse da sette, e da turbolenze sconvolta. Conciossiachè nei tempi addietro era la Grecia tutta in due sole parti divisa, quella de' Lacedemoni, e la nostra: altri de' Greci a noi, altri agli Spartani aderivano. Il gran Re per se stesso era a tutti ngualmente sospetto: solo do vendo egli talora

sostener il partito dei.vinti (24), acquistava la loro amicizia sino a tanto che gli avesse ristabiliti in possanza, e pareggiati coi vincitori: poscia diveniva nuovamente odioso non meno a quei che avea salvi, che a' suoi precedenti nemici (25). Ora innanzi a tutto il Re è divenuto amico e dimestico di tutti i Greci (26); di

(44) Quando Atene aveva il principato di Grecia, Sparta ed Gla medizione di Tisseferne fu la prime ad unirsi con Dario Noto, il che fece che Lisandro Iosse in stato di impadronirsi d' Atene. Indi allorche Sparta era divenuta la potenza preponderante, Artanerie Almenone s' indusse a soccorrer Conone di denari e di forze, in medo ch'egi, potè vendicar I a partira e risabilitta. In lat giusia la Persia, secondo il consiglio d' Alcibiade, cercava di mantener l'equilibrio fra le due potenze, per timore di restaroppressa dalla dominante.

(26) Di fatto come Sparta per mezzo della Persia eble sogiogosta Atene, si volue toto a protegger i Startapi ribelli, e a saccheggiar le provincio dell' Asia soggette al Retane non si tosto per la protezion d'Artaserse fu fatta libera dal giogo di Sparta, ch' ella sostenue il partito di Evagora che aveva usurpato al Perso quassi tutto il regno di Cipro. Dua tal condotta, dice egregiamente il Touriel non fa molto none alla morale dei Greci. Gli antichi ei moderni sembrano essersi accordati nell' adottar questa massima: Per la fe, per la patria il tutto lice. Ma la vera religione non va mai disgiunta dalla giustizia e dall' onesta naturale; el "amor della patria, ove non sia guidato da quel dell'umanità, è una virtù da ladroni o da congiurati.

(26) Da qualche tempo il Re di Persia avea preso a farsi mediatore delle querele dei Greci. Bisognoso dei loro ajuti, per domar qualche provincia ribelle, egli bramava la loro amicizia. Gli Atentesi non seppero approfittarsi di

# 174 FILIPPICA

noi però men che d' ogn'altro (e sarebbeomai tempo di riformar la nostra condotta rispetto ad esso, e di guadagnarcelo ). In secondo luogo, varie città hanno preso ad affettar il titolo di Protettrici. Ciascheduna si vagheggia il primato; veggonsi tutto giorno ribellioni e discordie; sospetto, rancore, invidia rode ogni cuore: ognuuo vuol farla da se; gli Argivi, i Tebani, i Corinti, i Lacedemoni, gli Arcadi, noi. Pure, ancorchè il Comune di Grecia sia in cotanti piccioli Stati spezzato e sciolto, non c' è alcun popolo, se dee dirsi schiettamente la verità, a' cui Parlamenti e Tribunali gli affari di Grecia diano men faccenda del nostro (27). Nè a torto, mercecchè non ha me-

queste buone disposizioni. Sensibili al pregiudzio nazionale più che ai loro interesi presenti, nie prevedendo abbastanza gli effetti del turbine che andava formandosi in Macedonia, si mostrarono sempre alieni dalla Persia, soffersero che Carete assistesse Artabazo ribelle al Re, e ricusarono a questo i soccorsi richiesti contro l'Egitto.

(27) Atene e Sporta ne' tempi floridi di nulla si compiacevano tanto, quanto di vedere ed udire nelle loro assemblee diversi Ambasciadori che ricercavano la loro protezione ed alleanza. Quest'era secondo loro il più bello e' 1 più lusinghiero di totti gji omaggi. Un gran numero di Città perdute nella Tracia diminuiva il numero dei clienti, e spopolava i Tribunali d' Atene. Inoltre l'infingardaggine degli Ateneis sonofrotava gli Stati subalterni dal collegarsi con loro. Gli stranieri avevano pena a persuadersi che chi trascurava gl'interessi propri prestasse la dovuta attenzione agli altrui . Toureil.

stieri di ricorrere a voi chi nè vi ama, nè vi crede, nè vi paventa.

La cagione di tale disordine non è una sola, Ateniesi (che sarebbe allora agevole il porci rimedio): molte sono le nostre colpe, e di molte fatte, e da molto tempo accumulate e raccolte: io lasciando di toccarle ad una ad una, m' arresterò a quella , in cui vanno a terminar tutte l'altre; pregandovi innanzi a soffrir in pace, s' io vi presento senza velo la verità. Tutte le occasioni favorevoli furono, Ateniesi, vendute al nemico da' vostri sleali ministri; e mentre voi, assaporando il dolce veleno dell' ozio, non vi curate di punir que' perfidi, i vostri diritti, l' onor vostro passano ad altri. Non è ora prezzo dell' opera il riandar ogni cosa, basterà toccare un sol punto. " Come " tra voi si fa menzion di (28) Filippo, c'è ., tosto chi's' alza, e si mette a dire, che non , convien far pazzie, nè imbarcarsi di leggie-" ri in una guerra; nè manca di aggiungerci " qualche grave sentenza: oh è pur bella cosa la , pace! mantener un esercito quanto è mai " grave! Ateniesi, c' è chi mira all' erario " e vuol porlo a ruba ,e cotali altri bei detti, " pieni, secondo loro, di gravità e di pruden-

<sup>· (28)</sup> Aringa pel Chersoneso.

" za. lo però a tutto questo rispondo; che del-" la pace non fa mestier di parlarne a quelli, " che la si stringono al seno inoperosi e seden-", ti, ma bensi a quel che agisce e fa guerra: " sol ch' ei voglia pace, si avrà: che non deb-" bono riputarsi gravose le spese necessarie " ad assicurar la nostra salvezza, ma bensì le " conseguenze che dovrà tirarci addosso il " nostro insensato risparmio ; che finalmente le " ruberie dell' erario debbono pre venirsi coi " provvedimenti, colla custodia, e non già , coll' abbandono di quelle cose, le quali ben " più che l' erario debbono aversi care ed in " pregio. Io fremo, Ateniesi, ripensando che " ci siano alcuni, i quali si cruccian per tema " che non venga rubacchiato il denaro pub-" blico, quando si fatte reità o l' impedirle o " il punirle sta in mano vostra; e che poi non " s' affliggono vedendo Filippo rubar a mano " a mano tutta la Grecia, già prossimo a met-" ter il colmo a' suoi ladronecci col dar il sacco " ai dominj e alle sostanze d' Atene. Ma don-" d' è mai, Ateniesi, che quando il Macedone ", innanzi al cospetto di tutti campeggia, as-" sale, prende città, pur non c'è alcuno che " voglia confessare ch' egli viola ingiustamen-" te la pace; e che soli si accusano come au-" tori di guerra quelli che vi confortano a non

" lasciarvi sopraffare ed opprimere? " Questo è perchè, ove nel corso della guerra c' incontri qualche sinistro, onde abbiate a concepirne rancore (ed è necessario, lo è, che la guerra porti seco più d' una volta acerbe cose e nioleste) vorrebbero costoro rivolgerne tutto l'effetto sopra quelli che sono avvezzi a darvi lealmente;i più salutari consigli. Conciossiachò ben sanno costoro, che se voi tutti con fermo cuore e concorde animo vorrete far fronte a Filippo, gli fiaccherete sicuramente le corna, e verrete a toglier ad un sol tempo a Filippo la baldanza, ad essi il salario. Che se al primo scompiglio, alle prime voci, voi vi rivolgete a' processi e giudizj, questi presentandosi tosto come accusatori, faranno colla stessa arte doppio guadagno, buscandosi favor da una parte, e dall' altra oro; mentre voi quell' ira che dovreste sfogare giustamente contro quei perfidi, siete presti a rovesciarla sui capi di que' virtuosi Cittadini che tutto giorno la vostra causa sostengono. Queste sono le loro speranze, questi i disegni; questa è l'occulta cagione di quelle incessanti querele, che alcuni vogliono cacciarvi alla guerra.,, (29) Io non " pertanto son certo che innanzi che alcuno

12

(29) Ar. pel Cherson. Demost. T. II. " di noi pensasse a stender verun decreto intorno di ciò, Filippo aveva già usurpate " molte cose della Repubblica, e son certo aln tresi che ora ha spediti soccorsi a quelli di " Cardia. Ma se noi vogliamo dissimulare ch' e-" gli commetta ostilità contro Atene, ben sa-" rebbe egli il più insensato degli uomini, se " volesse confessarlo da sè. " Imperciocché quando l'ingiuriato non si querela dell'ingiuria dovrà forse accusarsi l'ingiuratore? "Ma " quando poi rivolgerà l'arme direttamente " contro di noi, che diremo allora, Ateniesi? Perch' egli non dirà certo di farci guerra: " come nol disse a quelli d'Oreo benchè fosse " a campo nelle lor terre; nè a quelli di Fera, " se prima non ebbe cominciato a batter le " mura; nè dapprima a quelli d'Olinto innan-" zi d'esser coll'esercito entrato nel cuor del " paese. Direte voi tuttavia che vi fa guerra " chi vi consiglia a difendervi? E bene, ci , converrà dunque servire, altro non resta. Pensate però, Ateniesi, che la guerra che ci " minaccia non può aver lo stesso esito, che " avrebbe per avventura per altri popoli. Non " vuol Filippo assogettarsi il vostro Governo " ma spengerlo ed incenerirlo. Conciossiachè " egli ben conosce che servire nè lo volete, nè lo potreste volendo: che mal s' avvezza

" a servitù chi è nato ed allevato all' impero. " E conosce altresi che, ove vi si presenti oc-" casione, potreste più di qualunque altro po-" polo portarli affanno e travaglio ". Perciò se gli vien fatto di vincervi, non vi lusingate, ch' ei voglia averne rispetto, o mercè.,, Sen-" do voi dunque convinti, che la sussistenza " stessa della Patria è posta ad estremo cimen-" to, dovete aver in orrore que' disleali che si " sono venduti a Filippo, e punirli col più " infame supplizio. Imperciocchè non è pos-" sibile, no non lo è, che si giunga a trion-" far dei nemici esterni, se prima non abbiam " punito i domestici, che in lor servigio s' adoprano. Se da ciò non date principio, siate certi, Ateniesi, che inciampando in questi ", scogli nascosti, vedremo rompersi e naufra-" gar la Repubblica.

"Donde credete voi che addivenga che Fi"lippo osi insultarci, (poichè che altro è mai
"la sua condotta fuorchè un insulto? e me
minacci e ne sgridi, quando gli altri cerca
"almeno di sedurgli con benefizj e promesse?
"Cosi con molti servigi trasse egli i Tessali
"alla presente lor servitù. Nè saprei dirvi
"quante arti usasse per acchiappare i miseri
"Olintj; per quante vie si studiasse d'ingan-

" narli, dando prima lor Potidea, poscia so-" pra gli stessi grazie e doni a piena mano , versando. Colle stesse malizie ha pur ora " adescati i Tebani, lasciando in lor balía la " Beozia, e d' una lunga e penosa guerra sgravandoli. Da queste maniere sedotto ciascheduno di questi popoli sofferse, è vero, quel "che ognun sa, e si espose a sofferirlo a suo tempo, ma ciò fu solo posciachè gli ebbe fatti " paghi delle lor brame, e prevenuti con qual-" che singolar benefizio. Con voi non crede " mestieri far ciò, ma solo vi oltraggia e vi " spoglia. Tacerò del passato, ma nell'atto " della pace medesima quante cose non v' ha " egli tolte? in quanti modi non v'ha giunta-"ti e scherniti? Non distrusse i Focesi? non oc-" cupò le Termopile? non vi tolse in Tracia " Serrio e Dorisco? Non ispogliò Cersoblette? " Non tiene ora Cardia, e lo confessa altamente? E perchè dunque tien egli un modo con essi, con voi un altro? Perchè questa è la sola Città, in cui sia lecito sostener " la ragion dei nemici; in cui, com' uno ha " tocco denari in privato, acquista diritto di " arringare liberamente a pro di colui che " spogliò delle sue sostanze la patria. Non " era sicura cosa in Olinto il mostrarsi parti-" giano di Filippo innanzi che tutto il popolo , fosse compro colla cessione di Potidea; non

, lo era in Tessaglia, pria che il Macedone ne " avesse scacciati i Tiranni, e che i Tessali " per sua opera avessero ricuperato il dritto " di seder tra gli Anfizioni; non lo era final-" mente in Tebe anzi che Filippo fesse i Te-" bani Signori della Beozia, e spegnesse in lor " favore i Focesi. Solo in Atene, non pur " quando Filippo ci ha tolto Anfipoli; non " pur quando Cardia, e quel distretto si tien " per suo, ma quand'anche ha fatto dell' Eu-" bea una fortezza per batterci; quand'anche " a mano armata s'incamina contro Bizanzio, " è permesso a chiunque il voglia dichiararsi " solennemente fautore e sostenitor di Filip-" po. Quindi è che alcuni di costoro di pez-" zenti ed oscuri, ricchi ed illustri divennero; " voi per lo contrario dal colmo della gloria " e della potenza siete caduti in bassezza ed " in povertà. Conciossiachè le vere ricchezze " d' uno Stato sono per mio avviso le allean-,, ze, la benevolenza, la fede, delle quali cose .. voi ne siete scarsi e mendichi. Dal non far " conto di ciò, e dal mirar con occhio tran-" quillo si gravi perdite, ne addiviene che il " nemico s' è fatto grande e possente, e ai " Greci tutti ed ai Barbari meraviglioso e ter-" ribile. E voi abbietti ed ignudi d' ajuti e di " forze, ragguardevoli soltanto per la vana " splendidezza de' vostri mercati, nelle cose

# 182 FIL IPPICA

" più essenziali siete oggetto di compassione, " e di scherno. "

 Io veggo non senza meraviglia, Ateniesi, che alcuni de' vostri aringatori in un modo voi, se stessi in un altro consigliano. Conciossiachè pretendono essi che voi abbiate a starvene in pace, quand' anche ricevete oltraggio ed ingiuria, ed eglino non sanno indursi a star cheti, tuttochè niuno dia loro briga o molestia. Su via dimmi un po', Aristodemo (30), se Dio ti salvi, se alcuno senza insulto ti facesse la seguente domanda: ond' è mai, che sapendo tu ben di certo (poichè non c'è chi nol sappia) che la vita de' privati è tranquilla e sicura, e scevra da faccende e pericoli, laddove quella de' politici è feconda di querele, travagliosa e pericolosa, e di quotidiane molestie e d' amarezze ripiena; ond' è egli, dico, che tu, ad onta di tutto ciò, la vita delle fatiche e dei rischi, anzi che la sicura e pacifica

(30). Cotesto Aristodemo era Commediante di professione; ma non pertanto secondo il costume degli Atenicia veniva impiegato negli uffizi più rilevanti. Egli era stato uno degli Ambaciadori spediti in Macedonia a trattar la uno degli Ambaciadori spediti in Macedonia a trattar la proce. Al uno ritorno Demostese etseo, come gli rimprovara Eschine, propose che si decretasse una corona a questo medesimo Aristodemo che qui sinfama a si vitupera. L'amicizia negli uomini di Stato è soggetta al flusso e riffusso più che il Euripo.

ti sei prescelta? A tal domanda, Aristodemo, che mai diresti? Forse che sei spinto a far ciò dal desiderio di gloria? Pognamo che ti si meni buona questa risposta, ch'è la migliore che dar tu possa: resterà allora ch' io ti domandi, per qual ragione tu, che credi di dover far tutto per la gloria, ed esporti a fatiche e perigli, voglia poi consigliar la tua patria a marcir nella infingardaggine, e porre in abbandono ogni cosa? Perciocchè non credo io già che tu vorrai dirci che a te si addice d'esser qualche cosa di grande nella Città, ma che alla Città non conviensi di primeggiare fra i Greci. E neppur questo so intendere come la salvezza della Repubblica esiga, ch' ella non attenda a' propri affari, la tua all'opposto ti obblighi ad affacendarti sol negli altrui. Anzi per lo contrario estremi pericoli a te dalle soverchie brighe, alla Repubblica dalla sua inazione sovrastano. Ma tu hai, per Dio, uno splendido retaggio di gloria, dal padre e dall' avo trasmessati, sicchè sarebbe a te vitupero il non sostenerla; laddove gli antenati della patria fur uomini senza nome ed oscuri. Si eh? Fatto sta che tuo padre, s'egli dovea somigliarti, Aristodemo, fu ladro(31); quali fosse-

(31) Convien dire che Aristodemo sia stato convinto di ruberia nell'amministrazion del denaro pubblico, colpa

# 184 FILIPPICA

ro i maggiori nostri lo sa la Grecia due volte da estremi cimenti per lor valor fatta salva(32). Nonè dunquenè onesta nè cittadinesca la condotta di quegli, che in un modo reggono sè, in un altro vorrebbono che si reggesse lo Stato. Di fatto come può esser onesto, che alcuni di costoro passati dalla carcere alla bigoncia vadan tronfi per modo che la prima loro condizione più non rammentino; e che intanto la Repubblica, che fino a questi ultimi tempi ebbe il principato fra i Greci, trovisi, la costoro mercè, ridotta al più infimo grado d' avvilimento e d' obbrobrio?

Molte cose e intorno a questo e intorno a varj altri soggetti restano a dirsi; pur le tra-lascio: mercecchè non è per la penuria dei consigli che le cose dello Stato vanno alla peggio. Ciò che veracemente vi reca danno si è questo, Ateniesi, cha dopo aver inteso quanto può tornarvi in acconcio; dopo aver ad una voce applaudito alla sensatezza del consigliere e de' suoi consigli, siete però egualmente disposti a prestar orecchio a coloro, che cercano

assai frequente in Atene, altrimenti Demostene non glielo avrebbe rinfacciato così apertamente. Sembra anzi che costui fosse siato qualche tempo in prigione per questa colpa.

(32) Nelle due battaglie di Maratona, e di Salamina.

di guastare e distruggere tutto il frutto delle vostre buone disposizioni. Nè ciò per poca avvedut ezza od ignoranza. Conciossiachè ben conoscete ad un colpo d'occhio qual sia il mercenario, quale il mezzano di Filippo, quale il zelatore del giusto, e del vero ben della patria. Ma voi vi fate un piacere d'intrattenervi in udir accuse e calunnie, e ciò affine che tutto il serio dell'affare riducendosi a motteggi e rimbrotti, possiate aver un pretesto di sottrarvi a tutto ciò che dal dover vostro v' è imposto. Quanto io vi ho detto, Ateniesi, non è che l' utile e'l vero, esposto con libera schiettezza, e dettato da sincera benevolenza; e non già una diceria piena di lusinga, e di perfidia, e di frode, atta solo a recar oro a chi parla, e a metter la patria incatenata in podestà dei nemici. O voi dunque divezzatevi di cotesti dannosi costumi, o delle vostre irreparabili sciagure non vogliate dar carico fuorchè a voi stessi.

# DI FILIPPO

#### ARGOMENTO.

 $G_{\it li Ateniesi}$  inanimati dall'eloquenza di Demostene risolsero di dar soccorso a tutte le Città minacciate dall'arme di Filippo . Avea questi preso a far l'assedio di Bizanzio, ed essi aveano spedito nella Tracia una flotta considerabile sotto il comando di Carete per liberar quella importante Città . Filippo , coll' idea di rallentar l' ardore degli Ateniesi, scrive loro una lettera accusandoli di aver contravvenuto ai Trattati di pace, ch' egli si vanta d'aver religiosamente osservati . Querele, ragioni, e minaccie sono mescolate in questa lettera con tutta la finezza dell'arte . " Vi regna (dice egregiamente il Toureil) una vivez-,, za maestosa e perzuasiva ; una forza ed aggiustatezza ", di discorso sostenuta sino al fine; una esposizione di " semplici fatti, ciascheduno de' quali è accompagnato ", dalla sua natural conseguenza; un' ironia delicata; in " somma quello stile nobile e conciso fatto pei Re che ben " parlano , o che hanno abbastanza di gusto per isceglier " persone che gli facciano parlar bene " .

# LETTERA DI FILIPPO (1)

# FILIPPO AL SENATO, E AL POPOLO D'ATENE, SALUTE.

Veggendo essermi tornate vane tutte le Ambascerie ch'io vi ho spedite assai sovente, affine di ammonirvi a voler osservar i patti di buona pace che avete meco, ho de liberato di scrivervi a dirittura intorno a tutti i punti di ch'io ho soggetto di querelarmi con esso voi. Non vi maravigliate della lunghezza di questa lettera i perciocchè molte essendo le vostre colpe verso di me, parmi necessario di andarle divisando chiaramente, e partitamente.

In primo luogo adunque sendo stato l'Araldo Nicia tratto a viva forza fuor dei

(1) Tra Filippo egli Ateniesi erano corre più d'una volta lettre piese d'acuse e doglianze. L'Aringa intoruo Aloneso, che credesi di Eggsippo, è appunto una risposta ad una lettera di tali fatta. Siconomi en ssa Aringa vengono accennate a un di presso le medesime querete che si trovano in questa lettera, così farò uso d'alcuni laoghi di casa per ecrare di porre in chiato la verità delle cose, o per far conoscer meglio la tempra dell'arme con cui l'uno e gli altri usavano d'attaccaria, o difiendersi: miei Stati (2), voi non pure non puniste, com'era giusto, l'autore di si grave ingiuria, ma l'ingiuriato medesimo teneste per dieci mesi prigione, e le lettere da me commessegli dalla bigoncia pubblicamente leggeste (3). Poscia, avendo quei di Taso ricettate nel loro porto le galee di Bizanzio, anzi pure tutti i Corsali che aveano talento di rifuggirvisi, voi non vi deste alcun pensiero di ciò, nè vi curaste punto della fede dei Trattati, nei quali a chiare note sta scritto, che chi ciò facesse, avesse a risguardarsi come nemico (4). Intorno allo stesso tempo Diopi-

(2) Gli Araldi erano rispettati come persone sacre anche in tempo di guerra dichiarata: Omero gli chiama a ragione: Messaggieri degli uomini e di Giove.

Ma cotesto Nicia poteva benissimo esser una spia, o un corruttore col carattere d'Araldo. Una tal violenza probabilinente fiu compessa da Diopite. È altresal verisimite che l'ilippo per aggravar la colpa di Diopite intenda qui per suoi Stati, uno gila la Maccionia, ma qualche terra di Tracia usurpata di fresco, nella quale Nicia sia stato preso, o sorpreso.

(5) Col disegno di scuoprire le pratiche segrete che Filippo teueva contro di loro. Furono però da essi rispettate le lettere scritte da Filippo ad Olimpiade sua moglie, e rimandate ad essa senza toccarle.

(4) S'è già detto che i Bizantini si dilettavano molto della pirateria, e che l'Isola di Taso apparteneva agli Ateniesi. Il mare era in que'tempi infestato da'corsali che si rendevano talora o formidabili, o necessarj alle potenze te entrato a mano armata nelle mie terre (5)

marittime. Gli Ateniesi e Filippo si facevano sordamente la gnerra per loro mezzo, e quando una parte si lamentava di qualche violenza, l'altra se ne scusava incolpando i corsali d' aver operato da se. Filippo, come più esposto alle piraterie, e meno atto a difendersi per mare, offerse di unir le sue forze a quelle degli Ateniesi per tener a freno questi ladroni : ma gli Ateniesi , che intendevano di esser nati padroni del mare, pretesero d'aver dritto esclusivo di castigargli quando occorresse, ed ebbero per sospetta l'esibizion di Filippo . Ecco sopra ciò il luogo della Aringa per Aloneso che può servire a rischiarar questo . .. Quanto ai ladroni, dic'egli esser ginsto che da voi e da .. lui unitamente si vegli a guardar il mare da coloro che , corseggiando e rubando voi ed esso ugualmente danneggiano . Sapete voi che si vuol egli con ciò? che lo facciate voi stessi signor del mare, e che confessiate altamente che senza Filippo non siete bastanti a disenderlo. Vnole inoltre che per voi gli si conceda licenza di navigare ovunque gli è a grado, e prender porto nelle isole, e arrestarsi colà; e col pretesto di tener discosti i Corsali, corrompere gl' isolani, e dalla nostra amicizia " staccargli : nè contento di trasportar in Taso per mezzo de'nostri Capitani i fuorusciti di Macedonia , vuol anche far sue l'altre isole, coll'inviar colà le sue genti che si uniscano alle flotte de nostri Ammiragli, come per adoperarsi concordemente a tener il mare sgombro e sicuro . Oh! ei non ha che far del mare, c'è chi mi di-" ce . No eh ? E bene costui che non ha che farne, appre-" sta galee, fabbrica arsenali, e disegna di spedir flotte ; " e fa spese considerabili per addestrar i suoi agli eserci-" zj ed ai pericoli navali; e nulla gli sta più a cuore di " ciò . " La mala fede di Filippo , o i sospetti degli Ateniesi, avranno forse fatto che questi non fossero molto scrupolosi nell'osservazion dell'articolo di non ricettare i Corsali nei loro porti .

(5) Vedi l' Argomento dell' Aringa pel Chersoneso .

prese Tristasi, e Crobilo (6); ne menò schiavi quegli abitanti; diede il guasto all' adiacente distretto di Tracia: per ultimo giunse tant' oltre la costui violenta ingiustizia, che non ebbe onta di sorprender Anfiloco, il quale era spedito Ambasciadore a trattar del riscatto de' prigioni (7); e dopo avergli fatto soffrire le più atroci ingiurie, lo costrinse a comperar la sua libertà a prezzo di nove talenti. Queste cose si fecero con saputa, ed approvazione della Repubblica. Pure l'oltraggiar un Araldo e un Ambasciadore parve sempre a tutti i popoli malvagia azione e sacrilega, e più che agli altri a voi stessi. Conciossiachè egli dee ricordarvi che avendo i Megaresi ucciso Antemocrito (8), il popolo ne infurió a segno, che gli privo del dritto di esser iniziati a' Misterj, e dinanzi alle porte rizzò una statua ad eterna memoria

<sup>(6)</sup> Tristasi è una città collocata da Plinio nel Chersoneso di Tracia. Convien dire ch'ella ci fosse compresa posteriormente, giacche a quel tempo tutto i Chersoneso, eccettuatune Cardia, apparteneva agli Ateniesi. Di Crobilo non si fa mensione da verun Autore.

<sup>(7)</sup> Per l'onor del padre di Menandro e della Repubblica d'Atene è desiderabile che questa sia in tutto o in parte una calumia di Filippo. L'azione sarebbe atroce, e contraria ai dritti dell'umanità, non che delle genti.

<sup>(8)</sup> Di questo fatto si parla in una Nota all' Arin. per la distribuzione dei Cittadini.

del fatto. Or non è ella strana cosa ed indegna, che trattandosi di me, osiate macchiarvi di quella colpa, la quale, allorchè fu commessa contro di voi, le vostre grida andavano al cielo?

Inoltre il vostro Capitano Callia (9) s'impadroni di tutte le città che sono nel golfo di Pagasa (10), città e congiunte a me d'alleanza, e comprese nel nostro Trattato di pace; predò tutti i navigli che venivano di Macedonia, e ne vendè i naviganti, trattandogli come nemici, per le quali imprese elbe da voi grazie, elogi, e decreti onorifici (11). Io perciò non so intendere come le vostre ostilità potessero giunger più oltre, quando apertamente mi dichiaraste la guerra. Di fatto allorchè le nostre discordie era-

<sup>(9)</sup> Nativo di Calcide, gran venturiere e volteggiator di que tempi. Egli abbracció alternamente il partito di Tebe, di Filippo, ed 'Atene, per cui allora militava. Il carattere, e le azioni di costui sono egregiamente e con somma vivezza dipinte da Eschine nell'Aringa contro Tesifonte.

<sup>(10)</sup> Il golfo di Pagasa era presso quello di Tessalonica. Filippo per titolo di vicinanza intendeva di averci dominio; e le città poste sulla spiaggia del golfo erano alla sua divozione.

<sup>(11)</sup> Demostene su il gran protettore di Callia, e gli sece avere il dritto di Cittadino Ateniese, e molti altri onori e privilegi considerabili.

no dichiarate e palesi, che faceste voi altro fuorchè inviar Corsali, vender per ischiavi quei che navigavano in Macedonia, sostener i miei nemici, e saccheggiar le mie terre? Ora poi che abbiamo insieme pace e alleanza, oltre alle mentovate offese avete posto il colmo alle vostre ostilità collo spedir Ambasciadori al Persiano per istigarlo a muovermi guerra (12): atto odioso oltre modo, e stranissimo. Imperciocchè innanzi ch'egli soggiogasse l'Egitto, e la Fenicia, voi con un decreto determinaste che, s'egli tentasse qualche nuova intrapresa, invitereste me insieme con tutti gli altri Greci a collegarsi per arrestarlo (13): ora tanto è strabocche

<sup>(12)</sup> Demosten nell' Aringa precedente avea cousigliaoù fiarlo, ma gli Storici non dicono che l'Ambasciata avesse realmente luogo. Forse gli Ateulesi avranno spedito privatamente qualche persona ch' esplorasse l'animo del Re, o forse si aranno contentati d'indirizzari si Satrapi dell' Asia per averne soccorse contro Filippo. Queseti di fatto lo diedero, inviando a Perinto un corpo di truppe, di cui era Capitano Apollodoro Atenisee. Ciò era più che bastante perche Filippo accusasse gli Atenissi di aver sollecitato il Re a fargli guerra.

<sup>(15)</sup> Artaserse Oco colla sua mollezza e indolenza aveva invitato molte provincie a ribellarsi. L'Egitu ne diede l'esempio, indi Cipro, la Fenicia, e molti Satrapi del l'Asia. Egli finalmente si scosse, e fatto un armamento formidabile, press a tradimento Sidone, città principale della Fenicia, marcòl in Egitto, l'assegettò, e sforzò Nettanebo, ultimo Red i quel reguo, a rifuggira in Etiopia.

eole il vostro odio contro di me, che innanzi pensaste di univvi con esso per travagliarmi. I vostri maggiori, a quel ch' io ne ho inteso, ebbero in abbominio i figli di Pisistrato per aver tratto in Grecia il Persiano (14),

Ma innanzi di questa spedizione egli era ito nell'Asia Minore, per castigar Artabazo Satrapo ribelle. Costui fu costretto finalmente a cedere, e, si rifriggi alla corte di Filippo. Gli Ateniesi che avevano regione di temer il risentimento d'Artaserse, per l'assistenza prestata al Satrapo dal loro Capitano Carete, si turbarono alla mova delle mosse del Re, e già pensavano di prevenirlo col portar la guerra nell'Asia. Questo progetto fa l'argomento dell'Ariuga per la guerra di Persia. Filippo pretende che in quell'occasione si risolvesse di ammetterlo alla confederazione che si pretendeva di formare di tutti gli Stati di Grecia per difesa comune. In Ita giusa egli viene a confondersi e mescolarsi coi Greci, ed allontana da se l'idee ediose di forsatero e di Barbaro. Toureit.

L'Olivier crede con fondamento, che Inocrate, il quale avea corrispondeuras con Elippo, e credera buonamente alle sue parole, disponesse gli Ateniesi a un tal passo, tanto più che troviamo presso Filostrato, che Isocrate una volta riconciliò gli Ateniesi con Filippo, il che non polè aver luogo che in questa occasione. Il maneggio asrebue riuscito, se Demostene che prevedeva le triste conseguenze di questa società, non avesse fatto tramoutar il proprito della guerra di Persia. Lel. Filia di Fil.

(14) lutorno a Pisistrato, V. la Prefazione Istorica. Egil lascidi a sovranità d'Atene a'suos figli Ipaprace ed Ippia, che imitareno il padre nella moderazione e nell'amor delle lettere. Il loro governo fu così dolce e lelice che dicezsa; che sia aveano ricondotto l'età di Saturno. Li mezzo a queste prosperità lipparco fu ucciso da due giovani, Armodio ed Aristogliche, riritati contro di lui,

Demost. T. 11.

e voi non avete vergogna di farvi rei, affine di nuocermi, di quei delitti che solete rimproverare ai vostri Tiranni?

Dopo tutto ciò osate comandarmi con un decreto, ch' io lasci regnar nella Tracia Tere (15), e Cersoblette, e gli rispetti come cittadini d' Atene. Pure ne questi sono com-

per un'offesa privata: e per un fanatismo troppo comune alle Repubbliche popolari, i vendicatori d'un'ingiuria particolare furono poscia chiamati liberatori della patria e trasformati in Eroi. Restò allora solo signore Ippia. che inferocito per questa uccisione cangiò natura, e di mansueto ch'egli era, divenne un tiranno crudele. Gli Ateniesi per opera di Clistene, il più riputato fra i Cittadini, si sollevarono, ajutati dagli Spartani lo cacciarono di Città, e ristabilirono il Governo del popolo. Ippia si rifuggì alla corte di Dario Noto, e lo indusse a teutar di rimetterlo nel principato colla celebre spedizione che terminò nella battaglia di Maratona, Ippia vi restò ucciso: i figli di esso conservarono i sentimenti del padre, e mossero Serse a vendicar le loro ingiurie e lo scorno della corona. Ma Salamina abbassò pienamente l'orgoglio della Persia, e distrusse senza riparo le sperauze della famiglia di Pisistrato .

(16) Pu questi, come apparisce dal nome, discendente del primo Tere, Re degli Odrisj. Sembra che Coti, padre di Cersoldette, abbia scacciata dal trono la famiglia di questo Tere; e quindi è che di lui non si fa meuzione da-gli Storici. Filippo, nemico di Cersoldette, in una delle sue spedizioni in Tracia, dovette rimetter Tere in posseso di parte de'suoi antichi dominj. Ma forse gli Ateniesi trovarono poscia il modo di staccarlo da Filippo, il che feec che questi lo spegliasse del regno ch'egli non possedeva che per di lui buenfizio.

presi nel Trattato di pace (16); nè i loro noi mi incisi nelle colonne si scorgono, nè so a qual contrassegno dovess'io riconoscerli per Ateniesi. So bene che Tere unito a me militò altre volte contro di voi, e so pure che quando Cersoblette dinanzi a' miei Ambasciadori mostrò di aderire al Trattato, e di esser presto a dar il solito giuramento, ne fu impedito dai vostri Capitani che lo dichiararono nemico della Repubblica (17). Ora

(16) Con qual artificio Ceroblette foue escluse dal Trattato di pace si può comprendere dall'Artighe di Eschine contro Testionte, e intorno all'Ambasceria. Egli me di interamente la colpa a Demostene. Di fatto dall'Aringa di questo contro Artiscorate apparisce chiaramente, che egli era assai poco amico di Ceroblette; la di cui condotte fu alquanto varia ed equivoca. Gil Attenisa avvedendosi troppo tardi che la rovina di questo Re aumentava la potenza di Filippo, mostrarono d'interesarsi per eso, e cercarono indarno di riparar a quel male che avvebero dovato impedire.

(17) Iministri di Cersoblette, non avendo potuto intervenire a tempo in Atene per giurar la pace insieme cogli Ambasciadori dell'altre potenze, vollero almeno dar
il giuramento separatamente agl'Invisti di Macedonia,
Ma uno de Capitani Ateniesi che avera poco dinnit comandato in Tracia, querelandosi di non so quali ossilità
commesse da Cersoblette gli fece dar l'esclusione. Convien dire che qualche grave cagione inducesse gli Atenies
a volerio risolutamente escluso da questo Trattato. Forse
Cersoblette, benchè allosto d'Atene, sarà atato in bilancia
fra le due Potenze, cercando di procacciarsi una scappaa, e gli sarà riuscito, come suclo accadene sanà spesso,

qual giustizia è questa, qual lealtà, dir che egli è nemico vostro ove ciò vi torna in acconcio, ove poi si tratta di calunniarmi fregiarlo col titolo di Cittadino? Voi che quando fu ucciso Sitalee, che avea da voi ottenuto il dritto di cittadinanza, non aveste scrupolo d'entrar tosto in alleanza coll'uccisore (18), vorrete ora far guerra a me per sostener le ragioni di Cersoblette? Specialmente che dovrebbe oggimai esservi manifesto e notorio, che niuno di costoro a cui di siffatto onore foste cortesi, non suol fare verun conto delle leggi, o dei decreti d'Atene. Ma per lasciar molte cose che potrei divi, e toccar il punto più necessario, domando:

d'irritar una parte senza guadaguarsi l'amicizia dell'altra.

(18) Sitaleo, figlio dell'antico Tere, abbe stretta amiciar ogli Atenticai, e in tempo della guerra del Peloponmeo prettò i rilevanti servigi alla Repubblica, che questa
confert a Sadoco, figlio di Stialee, il dritto di Cittadino.
Artistofae negli Acaneai i butta della deboteza del popolo che si lasciava aggirare dalle goffe adulazioni di queto Barbaro. Un Ambasciadore Ateniese venuto di Tracia
riferiace nell' Aduuanze che Sitalee era perdutamente inmemorato di loro, a segno che servieva sulle paretti: Met
belli Mentesi. Sitalee in progresso di tempo restò uccio
i un na hattaglia contro i Trisalii. Ma essendo in luogo dei
figli di Sitalee succeduto al trono Seute suo nipote, e figlio
di Sparadoco, costui venne in sospetto d'aver ucciso quellod ciu elgi insurpò lo Stato.

non avete voi data la cittadinanza ad Evagora di Cipro (19), a Dionisio di Siracusa (20)? Andate dunque prima a persuader

(19) Evagora, primo di questo nome, di cui Isocrate ci lasciò un magnifico elogio, fu fatto insieme col figlio Cittadino d'Atene, e onorato d'una statua per aver gagliardamente assistito Conone a rimetter la patria iu libertà. Egli indusse Salamiua, città principale di Cipro, a ribellarsi alla Persia, e se ne fece Sovrano, e soggiogò anche la maggior parte dell'Isola; ma fu costretto finalmente a cedere alle lorze superiori del Re, e a contentarsi del Governo della sola Salamina, che gli fu poi tolto a tradimento insieme colla vita da Nicocle. Evagora II (di cui qui si parla) tentò poscia di ricuperare il trono del padre, e fu sostenuto dagli Ateniesi, e dallo stesso Artaserne contro Protagora successore di Nicocle. Ma essendo riuscito a Protagora di rimettersi in grazia del Re, fu egli confermato nel governo, ed Evagora citato alla Corte a giustificarsi di molti capi d'accusa. Evagora se ne purgò pienamente, ed otteune in Asia un governo che ben valeva il picciolo regno di Salamina. Ma la sua mala condotta lo costrinse bentosto a deporre il comando, e a fuggirsene in Cipro, ove miseramente perl.

(20) Dionisio il giovine, di cui qui si parla, fin due volcacciato dal trono di Siracus, lacatiogli dal padre, e rassodato, com ei diceva, con ceppi di diamante. La prima da Dione, Cittadino riputatissimo di Siracusa e parente del Tiranno, discepole di Platone, e patriota filosofo, che però quattro auni dopo, tradito da quelli in cui aveva maggior fiducia, resto vittima della sua troppo eroica clemenza e magnanimità. Dionisio sali di nuovo aut trono; ma i Siracusani non potendo pià sofierirne il goveruo, ricorsero per ajto a Cortini di cui erano colonia, quali spettrono colà Timolonte, uno degli Eroi più rispettabili che avesse la Grecia. Questi dopo avere, a cost del suo proprio sangue, liberata la patria dalla Tiranquelli che gli cacciarono di signoria, a rimettergli nei loro Stati, e come avete fatto ciò, venite allora a comandarmi di render a Tere, e a Cersoblette quella parte di Tracia vve per l'addietro regnavano. Ma se voi con quelli che spogliarono que' Tiranni de'loro dominj non vi richiamate di nulla, perchè volete dar briga a me? o perchè non mi sarà lecito di oppor la forza alla forza?

Lascio di parlar più oltre intorno a ciò, bencitè abbia molti altri citoli onde avvalorar le mie ragioni: ma quanto ai Cardiani protesto altamente d'esser fermo di recar loro soccarso, sì perchè erano miei alleati innanzi la pace, e sì anche perchè voi, pregati non poche volte da loro, e molte da me a compiacervi di rimetter le vostre contese al giudizio di saggi e leali arbitri, ricusaste ostinatamente di farlo (21). Ben sarei dunque

nide, trasse di servitù anche Siracusa, e fiul la sua vita in quella Cità venerato dal popolo come padre, anzi Nume tutelare. Dionisio cacciato la seconda volta dal soglio, si ritirò in Corinto, o rec cample la vita insegnando lettere umane. Gli Spartauti minacciati da Filippo con letters piene di modi insolenti e tircanisci, fecero un'albusione terribile ed intertuttiva alle strane vicende di questo Frincipe, rispondendo a Filippo queste sole parole: Dionisio è a Corinto.

(21) Dall'Aringa per Aloneso raccogliamo che gli Ateniesi facevano due capi di querela a Filippo, rapporto al il più indegno degli uomini, se abbandonando i miei alleati prendessi più cura di voi, che mi foste in mille guise avversi e molesti, di quello che d'un popolo il quale mi si mostrò costantemente fido, e benevolo.

Queste sole per lo passato erano le cose, di cui era vostro costume di darmi carico. Ora

Chersoneso. L'uno era ch'egli si fosse appropriato un terreno, posto di là dalla Piazza, quando il confine del Chersoneso, ch'era tutto di ragione degli Ateniesi, non era la Piazza, ma l'Ara di Giove montono, situata tra l' Olmo e la Spiaggia bianca, come si raccoglie da un'iscrizione citata nell'Aringa, posta forse a'tempi del primo Milziade, per fissar i limiti fra 'l Chersoneso e la Tracia. L'altro aggravio degli Ateniesi era la protezione che Filippo prestava a quelli di Cardia. Ecco come l'Autore si spiega su tal proposito : Nè contento d'aver fatto suo tutto il paese ch'è di là dalla Piazza , v' ingiunge anche nella sua lettera che abbiate a contentarvi di venir in giudizio coi Cardiani, che pur sono di quà della Piazza stessa, ( coi Cardiani, dico, che abitono nella nostra provincia) se abbiamo qualche disserenza con loro. Noi l'abbiamo di certo, e se il soggetto ne sia picciolo, voi giudicatene. Asseriscono costoro che il paese ov' essi soggiornano è loro proprio , non vostro , e che quanto noi abbiamo colà è occupazione di terre altrui, quanto essi tengono è possessione di fondi propri. Aggiungono ciò essersi confermato con decreto da un vostro Cittadino medesimo, Callippo di Peania. Nè in ciò dicono bugia, poich'egli di fatto lo scrisse. Anzi avendogli io dato querela di violazion delle leggi, voi l'assolveste: con che avete reso controverse te nostre ragioni su quelle terre. Ora se voi potete abbassarvi sino a venire ad un giudizio contro quei di Cardia, per sapere se quel paese è vostro o di loro, come potrete voi negar lo stesso diritto agli altri popoli del Chersoneso?

(non posso dissimularlo) la vostra tracatanza e giunta a tale, che ad un semplice lamento dei Peparezj (22), deste ordine al vostro Capitano di vendicar sopra di me l'offesa, di cui si querelavano; offesa, anzi gastigo vie meno grave di quello che avesse meritato la loro temerità. Costoro avendo sorpresa in piena pace Aloneso (23), adonta delle mie replicate istamze, non acconsentirono giammai di rendermi nè la terra, nè la guarnigione ch'i oci avea posta. Voi dell'insulto fattomi dai Peparezi non ve ne deste verun pensiero; solo il giusto loro gastigo vi rende teneri del loro stato, e vi muove a caricarmi di ranpogne, e

(22) Pepareto, isola del mar Egeo, ora Seraquino. posta al di sopra di Sciato, rimpetto a Lesbo. I Peparezj erano da molto tempo alleati d'Atene.

<sup>(35)</sup> Cioè I I sola delle Saline, ora Pelagnesi, una delte Caladi, che forna una specie di triangoio con Pepareio
e con Sciato. Era ella anticamente di ragione degli Ateniesi. Sostrato Corsale se ne impadroni, e di là danueggiava
le terre di Macedonia. Filippo glieta totte, e vi pose guarnigione. Gli Ateniesi la ridomandarono come propria.
Filippo offeres di farme foro un dono, ma essi non vollero
accettarla sotto questo titolo, esigendone la restituzione come un debto. Quindi stimolarono occultamente i Peparezi a ricuperarla con l'arme. Essi lo eseguirono, e fecero
prigioniero il presidio Macedone. Filippo irritato fece uno
slarco in Pepareto, e le diede il guasto con grandissima
strage degli abitanti. Quest'era il soggetto delle querele
degli Ateniesi.

calunnie. Pur io quell' Isola non l'avea tolta nè ai Peparezj, nè a voi, ma solo al Corsale Sostrato. Ora se voi dite d'averla conceduta a Sostrato, dovete confessare di tener mano ai ladroni (24): se poi Sostrato se ne impa-

(24) È assai verisimile che Sostrato se la intendesse cogli Atenirsi, e che questi, cedendogli quest'Isola di poco conto, l'avessero impegnato ad infestar la Macedonia colle sue scorrerie. Filippo era per essi un Corsale più pericoloso di Sostrato. Siccome però volevano dissimulare di esser d'accordo con Sostrato, e mostrarsi apparentemente amici di Filippo, così non avevano nulla di buono da rispondere agli argomenti del Macedone, che gli avviluppa in una rete da cui non possono in alcun modo sbrigarsi. L'autor dell' Aringa sopraccennata che tratta questo argomeuto non ci paga che di cattive ragioni . Egli dice, che se uno Stato è invaso da un ladrone, non essendo ben acquistato, il dominio ne resta sempre ai primi padroni, e perciò chi lo ritoglie al rubatore è obbligato a renderlo. lo domanderei prima all'Autore la differenza che passa tra un Conquistatore e un Corsale, e lascierei che ne cavasse le conseguenze. In secondo luogo ciò ch'ei dice potrebbe tutto al più esser vero, quando il primo Signore si risentisse dell'invasione, e cercassa di racquistare il suo Stato; ma s'egli non si move, se spontaneamente ne cede il dominio, se chi l'usurpò si serve di questo luogo per danneggiarmi, senza che l'altro se ne dia pena e si unisca meco per ricuperar'il suo, e risarcir me de'miei danni, non sarò io in libertà d'operare a mio grado, di vendicarmi, e di provveder alla mia sicurezza, difendendo colle mie genti un luogo pericoloso per me, e trascurato o mal guardato da' primi padroni? Per ultimo egli è visibíle che gli Ateniesi non potevano ridomandar Aloneso, senza esibirsi di pagar a Filippo le spese dell'armamento , È cosa stranamente ridicola che pretendessero che il Ma-

#### 202 LETTERA

dronì ad onta vostra, qual torto v'ho io fatto se, togliendola di mano ai Corsali, l'ho resa sicura, e libera ai naviganti? Io però, tal era la mia propensione verso la Repubblica, che volli farvene un dono; ma ciò non piacque ai vostri Oratori, i quali pretendevano ch'io dovessi ridarla non darla (25). Così s'io condiscendendo alla vostra imperiosa domanda, l'avessi restituita, era costretto a

cedone si esponesse a spese, a danni, a pericoli, per i loro begli occhi (come dicono i Francesi) senza nemmeno credersi obbligati di ringraziarlo.

(25) Demostene ed Egesippo fecero che gli Ateniesi non l'accettassero . L'Aringa di Demostene su tal soggetto si crede perduta; ma quella che ci resta di Egesippo ci fa comprendere abbastanza di quali argomenti facesse uso. Eschine rinfaccia a Demostene la distinzione fra il dare e ridare, tacciandolo di aver sofisticato per una sillaba. Onesta antitesi politica divenne il ginoco di tutti i Comici. Egesippo cerca di dar peso a questa distinzione mostrandone le conseguenze; ma a dir vero nel suo discorso si scorge piuttosto un puntiglio puerile che una soda argomentazione politica, e vi campeggiano più i pregiudizi che la ragione: ecco le sue parole: nè già può egli ignorare che di qualunque vocabolo egli si serva , sia che gli piaccia di darvi l'isola, o di ridarvela, verrete ad averla ugualmente: perchè dunque innanzi che renderla, e servirsi del giusto vocabolo, vuol egli piuttosto con un ingiusto donarvela? Non già perchè voglia affettare di beneficarvi, che sarebbe ridicolo un tal benefizio, ma per mostrare a tutti i Greci, che gli Ateniesi hanno per grazia di accettar dalla mano di Filippo i luoghi marittimi. Or questo è ciò che vol non dovete a verun patto permettere. confessare d'aver usurpato l'altrui; se ricu: sava di farlo, diveniva sospetto, ed odioso. Io ben conoscendo cotesta loro malizia, proposi di rimetter ad un giudizio la nostra causa, disposto, se l'Isola fosse dichiarata di mia ragione, a darvela in dono; s'ella si trovasse esser vostra, a restituirvela di buon grado. Voi , benche più volte sollecitati da me, non voleste mai darmi ascolto (26); e intanto i Peparezi si fecero Signori dell' Isola. Che doveva io fare allora? Non doveva forse vendicarmi di chi aveva violati i giuramenti (27)? Non doveva far a costoro portar la pena della loro insolente temerità?

(26) Quando poi dice (così prosegue) d'esser disposto di definir le sue ragioni con un giudizio, egli vuole assolutamente la bessa del fatto vostro. Prima perchè pretende che vai, voi, dico, Ateniesi, venghiate al paragon con un uomo sbucato di Pella per saper se l'isole a voi o ad esso appartengano. Poscia, perchè se la vostra potenza, dei Greci tutti liberatrice, non basta a conservarvi le terre marittime , ma vi fa mestiefi di ricorrere alla sentenza dei giudici che col loro voto le faccian vostre (se pur Filippo coll' oro non se gli comperi) non verrete voi forse con questo atto a ceder apertamente il dominio di tutta la terra ferma, e a confessar a tutti gli uomini che non s'è cosa al mondo che possa indurvi a far la guerra a costui, giacchè per le cose del mare, in cui vi pregiate di valer tanto, volete piuttosto venir al giudizio che all' arme?

(27) I Peparezi come alleati degli Ateniesi erano compresi anch'essi nell'ultime Trattato di pace fatto con Fi-

lippo, e aveano dato il solito giuramento.

Che se l'Isola era dei Peparezj qual dritto / avevano gli Ateniesi per domandarla? S'ella era vostra, perchè non vi risentiste contro coloro che le cose vostre usurparono?

Per ultimo il vostro odio contro di me era così sfrenato, ed aperto, che volendo io tragittar le mie navi nell' Ellesponto fui costretto di far marciare un corpo di truppe per mezzo il Chersoneso acciocche fosse lovo di scorta, e le difendesse dagl'insulti delle vostre colonie ch'erano preste ad assalirmi per un decreto di Policrate (28), anzi pur vostro; da cui fiancheggiato il Capitano aveva chiamati a se quei di Bizanzio, e pubblicava da per tutto di aver commissione dalla Repubblica di farmi guerra, ove ne avesse qualche occasion favorevole.

Malgrado a tutte queste ingiurie io mi feci una legge di non far danno ne alla città, nè alle galee, nè alle terre vostre; tuttochè, ove ch'io mi volgessi, mi fosse agevole il ricredervi della vostra audacia, e mandarvene pentiti e dolenti. Io mi tenni fermo nel mio

(28) L'Oratore Policrate avea molto credito in Atene, ed in varie occasioni s'era mostrato partigiano di Filippo. Convien dunque dire ch'egli cangiasse partito, o che, come dice il Toureil, voltesse coprir il suo giacco, e cercasse di vendere a più caro prezzo la sua perfidia.

proposito di voler che le nostre differenze fossero diffinite amichevolmente con un giudizio. Ditemi per vostra fè, è egli più onesta cosa il decidere le contese con l'armi, o colle ragioni? E nella causa propria dobbiam forse dar la sentenza noi stessi, e non piuttosto assoggettarci all'altrui? Senzache, non è ella strana cosa, e contradittoria, Ateniesi, che voi abbiate già costretti quei di Taso, e di Maronea che altercavano per la signoria di Strima (29), a sottostare al giudizio degli arbitri, e che poi ricusiate di terminar nella stessa guisa le vostre contese con me? Specialmente che ben vedete, che se aveste la sentenza contraria, non verreste a perder nulla (30), se favorevole, avreste ricuperato molte terre che or sono in mia podestà.

(29) 3º già detto cho Taso era un l'sola del mar Egos presso la Tracia: la seconda era una città marittina della stessa provincia. Strima era un'altra città della Tracia, ma dentro terra e non lungi dal fiume Lisso, separata da Marounea per mezzi del Lago lamaride. Que di Taso, secondo Erodoto, erano stati i fondatori di Strima, ma i Marouiti essendolo vicini sembra che in qualità di protetori o benefattori pretendessero d'a verci acquistato qualche diritto, il che cagionava frequenti contesse fra I'uno e l'altro popolo. Tagionava frequenti contesse fra I'uno e l'altro popolo. Tagionava frequenti contesse fra I'uno e

(50) Avendo Filippo promesso di donar loro Aloneso, quando l'Isola fosse dichiarata di sua ragione.

#### 206 LETTERA

Ma ciò che sopra ogn'altra cosa mi sembra strano, si è che avendo io spedito Ambasciadori scelti da tutte le città confederate, acciocchè fossero testimoni della mia condotta, quand' io mi mostrava prestissimo a fermare ad oneste condizioni coi Greci tutti la pace, voi non degnaste neppure di dar loro ascolto intorno a sì rilevante soggetto (31). Eppure stava allora in vostra mano o di sgombrar ogni timore dall'animo di chi si aspettava dal mio canto qualche pericolo, o di convincermi pubblicamente come il più sleale degli uomini. Fatto sta che ciò facendo il popolo ci avrebbe trovato il suo conto, ma i vostri Oratori non già. Perciocchè costoro (come attestano quelli c'hanno intima conoscenza del vostro governo) sono una razza d'uomini a cui la guerra è pace, la pace guerra (32), Stantechè mettendosi ad esal-

(31) Filippo unlla più bramava che d'esser eletto Generalissimo de Greci contro la Persia. A Lul oggetto era necessario di stabilir prima una pace generale, il che egli procurò di ottenere, però a condizioni per lui vantaggiose, con questa generale Ambasciata.

(30) Quest'antitesi vien lodata da Aristotele nella sua Rettorica come graziona e felice. Aristofane paragona gli Oratori a coloro che pescano anguille, i quali se il lago è chiaro e cheto non prendono nulla, ma pucichi l'hanno rimescolato e intorbidato fanno una pescagione felice. In altro luogo ei dice che gli Oratori amano la guerra, per-

tare, o a calunniare a lor talento quello, o questo de Capitani, hanno sempre occasione di far traffico della lor voce; e purchè abbiano la sfacciatezza di lanciar dalla bigoncia vituperose maldicenze contro i Cittadini più riputati, e i forastieri più illustri (33), sono certi di ottenere appresso la moltitudine il credito di popolari, e zelanti. Con poco prezzo avrei potuto metter, silenzio alle vilanie di questi ciarloni, o cangiarle anche repentinamente in encomj, ma hò vergogna di comperarmi la vostra benevolenza per mezzo di queste anime abbiette, e venali (34).

Costoro son pur quei dessi che osarono metter in dubbio il mio diritto sopra Anfipoli, diritto fondato sopra le ragioni più so-

ehè il popolo in quel tempo di caligine non iscorge le loro truffe, ma per l'angustie e il bisogno di trovar denaro sta guardandoli a bocca aperta, e si lascia aggirare a lor grado.

(55) Lo stesso Comico consiglia il popolo di far di costoro come si facea delle vittime nei sacritiz; \( \text{\frac{a}} \) cui si tagliava la lingua. Questa disgrazia toccò all'Oratore Iperide, caduto in mano d' Antipatro. Ma se si fossero puniti in tal guisa tutti i maledici, ad Aristofane si dovea mozzare prima che agli altri.

(34) Nessun uomo ebbe mai meno vergogna di Filippo di servirsi di questi mezzi; ma nessuno più di lui seppe usar la maschera della lealtà. de, e ben d'altra forza di quelle che possano essi allegare per adularvi. Imperciocchè se un paese appartiene a quelli che ne furono sin dapprincipio signori; come può negarmisi il dominio di quella Città? quando è certo che Alessandro, uno de miei progenitori, occupò prima d'ogni altro quel luogo (35), in testimonio di che rizzò in Delfo una statua d'oro, frutto delle spoglie dei Medi suoi prigionieri (36). Se poi alcuno mettesse in dubbio diritti di simil fatta, e sostenesse che una città appartiene diritta-

(35) Filippo non si pieca gran fatto della verità. Al tempo di questo Alessandro, contemporaneo di Serse, il luogo ove fu poecia fabbricata Anfipoli non aves forma di città, nè di posto fortificato, e si chiamava Le Nove Strude. Non fu che molti anni dopo la disfatta dei Persiani , che Agnone Atmiese, figlio di Nicia, vi fondo una città col nome d' Anfipoli. Toureil.

(36) C'e ragione di credere che auche questa sia una jattauza di Filippo. Erodoto parla d'una atatua d'or posta presso il Colosso che i Creci eressero in Delfo del bottino futto sopra i Medi, ma uno fia menzione d'Alessandro. Solino asseriace che Alessandro Principe assai ricco offracu una statua d'oro ad Apollo in Delfo, ed un'altra a Giovin Elide, senza far cenno delle spoglie de' Medi. Quel ch'è certo si è che questo Alessandro, soprannominato Filetlene, o amico dei Greci, avea bensi fama d'accorto politico, ma non già di guerriero vatoroso. Egli servi asai lungo tempo i Persinni più per forza che per genio, e innauzi la batteglia di Salamina si getti tutto in un trasto dal pertito dei Greci. Toures. mente a chi fu l'ultimo a possederla, Anfi poli anche per questo titolo deve esser mia Perciocche io avendola cinta d'assedio, e cacciatine coloro chè dianzi aveano cacciati voi stessi, e la tenevano per favor dei Lacedemoni (37), presi la terra. Ora tutte le Città si posseggono per uno di questi due diritti, o d'eredità, o di conquista. Voi dunque, che nè foste i primi ad occuparla, nè ultimamente la possedeste, e solo per brevissimo spazio vi tratteneste in que'luoghi, con qual titolo osate arrogarvi il dominio di quella città? Ed in ciò voi venite anche a mancare sconciamente alla fede. Conciossiachè quante volte v'ho io scritto lettere intorno a ciò, altrettante voi riconosceste, e confessa. ste la validità delle mie ragioni, e nell'ultimo Trattato di pace voi m'accordaste ad un tempo e l'amicizia vostra, ed il possesso di Ansipoli (38). Qual diritto adunque può es-

(37) Brasida, Generale Spartano, nella guerra del Peloponneso tolse Antipoli agli Ateniesi. Dopo quel tempo quella città coll'ajuto di Sparta si mantenne sempre libera, sino a tanto che cadde in poter di Filippo. Toureit.

Demost. T. II.

<sup>(38)</sup> Filippo non vuol ricordarsi della lettra che scrisse agli Ateuiesi, mentre stava all'assedio d'Anlipoli, in cui protestava di riconoscere il loro dominio su questa città, e prometteva che presa che l'avesse, la rimetterebbe in loro mano come cosa lor propria. È però altresì vero che gli Ateuiesi coll'ultimo Trattato l'avevano, bem-

sere più legittimo ed incontrastabile di quello ch' io ho sopra una Città, la quale dapprima fu Posseduta da' miei maggiori, poscia fu da me conquistata coll' arme, finalmente mi fu ceduta da voi medesimi; da voi, dico, che solete essere così sottili trovatori di questioni, e cavilli anche nelle cose che punte non vi appartengono?

Questi sono, Ateniesi, quei torti di ch'io mi lagno. E poichè sino ad ora voi m'avete provocato in più guise, e la mia dolecza e ritenutezza non valsero ad altro che a rendervi più baldanzosi, e più caldi nel cercare, per 'quanto il comportano le vostre forze, di travagliarmi, e d'offendermi; franchegiato dalla giustizia della mia causa ho finalmente determinato di vendicarmene, e

chè contro lor voglia, ceduta a Filippo. Egesippo stasso nell'Aringa sopraccitata confessa che gli Ateniesi acconsentirono con loro decreto che il Macedone ritensee ciò che possedeva. Nega egli contuttociò che Filippo possa prevalersi di questo destetto per avvalorar le sue ragioni sopra Anipoli; attesochè, dic egli, puossi anche posseder le cose altrui, nè tutto ciò che si possede è però nostro. Quindi, aggiunge, le sofisticherie di Filippo son vane e fritole. La sofisticheria deta volta è tutta di Egesippo. Se questo ragionamento valesse, le cessioni dei Trattati non arrebbero mai forza di trasferire un dominio, e si potrebbe farii e violarii nel tempo stesso.

## DIFILIPPO 21

chiamo in testimonio gli Dei, che mio malgrado son costretto a ricorrere all'armi per sostener quelle ragioni che dalla vostra ingiustizia mi si contrastano.

# FILIPPICA DECIMA

OPPURE XI.

PER OCCASIONE DELLA LETTERA PRECEDENTE.

#### ARGOMENTO

I uttochè la causa di Demostene fosse migliore di quelta di Filippo, non gli era però così agevole il rispondere a parte al la accuse del Re, essendoci arche nella condotta degli Atensisi molte irregolarità, che mal potevano esattamente giustificarsi. Perciò Demostene lasciando di entrare in troppo sottili discussioni, si contenta di risquarda la lettera di Filippo come un'aperta dichiarazione di guerra, per quindi inculcar agli Ateniesi la necessità di difendersi. Quest' Aringa dunque non tende ad altro che adi inspirar corraggio agli Ateniesi, e a persuaderii che Atene non ha ragione di temere della potenza di Filippo, purchè sappia e voglia far uso delle sue forze. L'Aringa fiu deip a la nno dopo la Filippica 9 sotto l'Arconte Teofrasto.

# FILIPPICA DECIMA

OPPURE XI.

PER OCCASIONE DELLA LETTERA PRECEDENTE.

Quello di che per alcuni si dubitava in addietro, è ora finalmente manifesto a tutti, o Ateniesi: voglio dire che Filippo non ha daddovero fatta la pace, ma bensi differita a miglior tempo la guerra. Dacchè egli diede Alo (1) a quei di Farsaglia, dacchè sterminò e spense i Focesi, dacchè manomise, e sconvolset utta la Tracia, costui fin d'allora ci fece la guerra col fatto, benchè con false accuse, e maliziosi pretesti cercasse di dissimularlo, e nascondersi. Or egli non si nasconde più oltre, ma colle parole ancora nella presente sua lette-

<sup>(1)</sup> Alo, città della Tessaglia sul fiume Anfriso, presso il monte Otri, posta tra Farsaglia e l'èbe della Fitoide- Gli Alesi erano alleati d'Atene, e l'ilippe occutivò precisamente questi e i Poccai dal Trattato di prec conchiuso cogli Atenise i e i loro alleati. Parmeni one assedió e press Alo, ina di Filippo consegnó la città smantellata a quei di Farsaglia confinanti e nemici degli Alssi.

## 214 FILIPPICA

ra vi si dichiara apertamente nemico. Sarà dunque mia cura, Ateniesi, di farvi sentire che non dovete sbigottirvi di questa minaccia, nè con fiacco, e scoraggiato animo farvegli incontro, ma bensi colle persone, coi tesori, colle navi, in una parola con ogni genere d'apparecchio, e di sforso accingervi a gagliardamente, e arditamente combatterlo. Ed innanzi a tutto noi dobbiamo aver fidanza di aver in questa guerra principali alleati, e difenditori gli Dei, dei quali Filippo, sciogliendo la pace, e violando la fede dei Trattati, e dopo le spalle gettandosi i giuramenti, prese a scherno la religione, e la profano. In secondo luogo dovete considerare, Ateniesi, che quei tanti partigiani ed amici, i quali sedotti da Filippo, e adescati dalle sue belle promesse, lo ajutarono a farsi grande, sono oggimai chiariti della lealtà di costui, e stanno sul punto d'abbandonarlo. Ben conoscono quei di Perinto (2), e quei

(a) Città di Tracia conosciuta poscia sotto il nome d'Erraclea, « celebre per il suo Basro. La sacce Episcopale di Costantinopoli dipendeva anticamente da essa innanzi che questa Città diveniase la nuova Roma e la Sede dell'Impero. Ella wra in que tempi fregiata d'un magnificentiasimo Testro di marmo, che si aunoversva tra le meraviglie del sewodo. È posta in una picciola penisela vicina a Bisansio, cesicobè queste due città sono pressochò riputate una cesta. Filippo avea preso ad amediaria, « testò anche di prenderla d'assalto, mal'aimpressa gli riusci vana. ».

di Bizanzio (3), e tutti i loro confederati(4), che Filippo prepara ad essi le medesime catene con cui ha inceppati gli Olinti. Non ignorano i Tessali ch'egli de'suoi alleati vuol esser signor, non amico. L'hanno anche in sospetto i Tebani, vedendo ch'ei tien guarnigione in Nicea (5), che s'intruse nel seggio degli Anfizioni, che le Ambascerie de' popoli del Peloponneso le trae a sè, e in tal guisa intercetta il frutto che potevano cogliere da cotesta loro alleanza. Così di tutti coloro, che dianzi gli era, no amici si caldi, altri gli fanno guerra sfidata, altri si sono assai raffreddati nel loro zelo. ciascheduno se ne querela, ciascheduno diffida. Aggiungasi ciò ch'è di non lieve momento, che poc'anzi quand' egli assediava Perinto, ed era

(3) I Bizantini recarono soccorso a Perinto. Filippo irritato divise l'esercito, e lasciatane una parte sotto la Città, inviò l'altra all'assedio di Bizanzio. La seconda impresa non riusci punto meglio della prima. Gli Ateniesi persuasi da Demostene spedirono una flotta sotto il comando di Focione, e Filippo fu costretto a levar l'assedio.

(4) Quei di Chio, di Rodi, ed alcuni altri si unirono ai Bizantini e ai Perinti contro Filippo.

(5) Città dei Locresi, dati Epicnemidj in vicinanza della Termopile. Abbiam veduto nella Filippica 6, De Filippo, avea fatto dono si Tessali di questa piazza. Forse le more sollevazioni della Tessaglia gli avranno dato pretesto di mettervi nuovamente una guarra jione. Ciò non poteva, piacere si Tebani ch'erano confinanti ed alleati dei Locresi, ed a cui Filippo doveva sembar un vicino periodoso.

## 216 FILIPPICA

sul punto di prenderla, i Satrapi (6) dell' Asia facendo entrar in quella terra un corpo di soldatesche, lo costrinsero a levar il campo, e gli tolsero di mano la preda. Perciò conoscendo di aver attizzato lo sdegno di Filippo contro di sè, e vedendosi in grave pericolo se gli riesca di prender Bizanzio, non pur di buon grado vor. ranno congiungere le loro arme colle nostre ma indurranno anche il Re di Persia a soccorrerci coi suoi tesori, di cui egli è solo più ricco, che tutti gli altri insieme uniti non sono : tesori c'hanno cotanta influenza nelle cose di Grecia, che anche per lo passato nel tempo delle nostre guerre co' Lacedemoni, il partito fiancheggiato dall'opulenza di Persia costantemente prevalse. Per lo che non è da dubitarsi, che ove egli voglia assisterci validamente, la potenza di Filippo non debba crollare, esfasciarsi. Malgrado a questi vantaggi considerabili non vi negherò già che non abbiam qualche scapito, per averci egli sotto colore di pace rapiti di molti luoghi, e porti, e altre cose utili a condur la guerra. Ciò, lo confesso, pctrebbe per avventura esserci funesto, ove la

<sup>(6)</sup> Dario, figlio d'Istaspe terzo Re di Persia, divise l'Impero in venti provincie dette Satrapie. A ciascheduna di queste presiedeva un Satrapo che la reggeva a un di presso con un dominio feudale.

potenza del nemico, che in massima parte dalle sue alleanze dipende, fosse ben fondata e sicura,,(7). Imperciocchè egli è da osservarsi che " qualora reciproca benevolenza lega le parti, ed " ognuno dei collegati del comun vantaggio par-"tecipa "allora l'alleanza si convalida ogni giorno più, e salda e poderosa mantiensi. Ma ove una società è ordita dalla frode, diretta dall'ingordigia, magagnata dalla perfidia, inceppata dalla violenza, quali sono appunto le società di costui, ,, il primo pretesto, il menomo sconcio " tutto scioglie, e tutto rovescia ". Ed in forza di lunghe osservazioni io stabilisco fondatamente, Ateniesi, che non solo le alleanze di Filippo a cagione dei loro sospetti, ed aggravi sono vacillanti, e infide, ma neppure le forze intrinseche del di lui Stato non sono nè così floride, nè così bene assettate, come altri per avventura si credono.,, Di fatto la potenza di " Macedonia (8) può esser di qualche momento " ove si consideri per una giunta; ma se si ri-" sguarda in sè stessa " ella è spossata, e dappoco, e a portare cotanto peso di guerra, oltremodo disadatta, ed inferma., Ed inoltre " Filippo stesso con tutte quelle azioni brillan-,, ti che lo fanno ai poco avveduti sembrar si

<sup>(7)</sup> Olint. 2. (8) Ivi.

<sup>(0) 111</sup> 

" grande, con le tante guerre, e spedizioni " continue l'ha oggimai stenuata, e di debole " ch'ella era, fatta cadente. Nè vi date già a " credere, Ateniesi, che Filippo, e i Macedo-" ni abbiano lo stesso pensiero, le stesse vo-" glie ". Siate certi piuttosto, che quanto egli è bramoso di gloria, altrettanto lo sono eglino di sicurezza, e riposo. Non può Filippo ottener quella senza travagli e pericoli : essi non hanno alcuna vaghezza di arrischiar ogni giorno la vita per lui, e di lasciar in casa i figliuoli, i genitori, le spose a consumarsi di miseria, e di stento.,, Qual animo abbiano dun-" que verso Filippo i più dei Macedoni, da ,, quanto ho detto, vi sarà facile l'argomen-" tarlo " . Rispetto ai Capitani prediletti delle sue guardie, e i Condottieri degli Ausiliari, hanno questi veramente fama di valore, ma non pertanto menano la vita fra timori, e pericoli più che i soldati oscuri e gregari. Imperocchè questi non hanno a guardarsi che dai nemici, quelli debbono inoltre temere gli adulatori, e i calunniatori; e la corte ad essi è più perigliosa del campo. A questi non sovrasta che un pericolo a tutti gli altri comune. Quelli, dopo aver partecipato, forse più degli altri, dei rischi delle battaglie, hanno poi mille timori privati, dovendo vivere in sospetto dell'indole del Re, e del suo buono, o mal talento verso di loro. Finalmente l'uom di masnada, allora soltanto ch'ei pecca, è punito a proporzion del suo fallo: per lo contrario i Capitani quando più per chiari fatti risplendono, allora appunto il loro Tiranno gli carica indegnamente di vituperi; e di scorni. Strana cosa a dir vero è questa, non però incredibile a chi ben pensa. Conciossiachè Filippo, per ciò che ne attestano i suoi stessi dimestici, " è così " sconciamente vago, e geloso di gloria, che " vuole che tutto il merito dell'imprese venga " attribuito a lui solo, " in guisa che, più le vittorie, che le sconfitte de' suoi Capitani lo attristano. Ma s'ella è così, mi si dirà, come può dunque essere, che questi gli sieno restati si lungo tempo fedeli?,, (9) Perchè sino ad ora " coteste macchie giacquero inosservate alla , ombra di tanti avventurosi successi . Percioc. " chè egli è proprio della prosperità di ricoprir " le brutture medesime colla sua luce. " Ma non si tosto gl' incontrerà qualche sconcio, che tutti i suoi peccati affaccierannosi all'altrui vista, e gli diverranno funesti.,, " Conciossiachè siccome nell' uman corpo, fin-, chè questo si mantien pur sano, i difetti in-

" trinsechi della macchina restano occulti; ma ,, come qualche malor sopraggiunge, tutti i " mali umori si destano, e quanto v' ha nelle " membra di difettoso, o malconcio, o guasto, " tutto si scuote, e risentesi, così appunto suo-,, le accadere nelle cose degli Stati , e dei Prin-" cipi : ", finchè le loro arme sono felici al di fuori, i vizj interni si nascondono agli occhi dei più. Ma se qualche intoppo alle loro prosperità si traversa (come ora appunto deve accader a costui, sendosi egli addossato un peso troppo maggiore delle sue forze ) non v' è magagna che non traluca, e si mostri. Che " se (10) ad alcuno di voi par dura impre-" sa e da temersi il guerreggiar con Filippo, " perchè lo scorge così altamente favorito dal-" la fortuna, non oserò già io condannare co-" si fatto ragionamento: perciocchè molto, " non v'ha dubbio, nelle umane cose può la " Fortuna, anzi tutto ". Parmi non di manco che un uomo di senno avrebbe più d'una ragione per desiderarsi anzi la Fortuna d' Atene, che di Filippo. Conciossiachè a noi dai maggiori nostri fu trasmesso in retaggio il dritto di preminenza fra i Greci, innanzi che fosse, nondirò Filippo, ma verun Re dei Macedoni (11).

<sup>(10)</sup> Ivi .

<sup>(11)</sup> Seguendo il calcolo più favorevole ai Macedoni,

Questi pagarono tributo ad Atene (12), Atene nè ad esssi, nè ad alcun altro giammai. Inoltre abbiamo tanto più titoli per lusingarci della protezion degli Dei, quanto più di lui siamo osservatori della religione, e del giusto. Come dunque addivenne egli che nella guerra passata Filippo avesse vantaggio sopra di noi? Perchè egli (siami lecito il favellare schiettamente, e con libertà ) perchè, dico, egli campeggia, e si travaglia, e affronta pericoli, nè si lascia scappare veruna opportunità di stagione, o di circostanze; noi per lo contrario ci stiamo ( vaglia il vero ) sedendo colle mani a cintola, ed ogni nostra occupazione si riduce a temporeggiare, " a mandare i partiti, a decre-., tare, ad aggirarsi per la piazza, e a chie-., der novelle (13). Volete voi dunque novel-., la più strana di questa, che un uomo di Ma-" cedonia si beffi degli Ateniesi, ed osi scri-" vervi lettere, qual è quella che poc'anzi si " è letta? " Inoltre egli ha sempre al suo soldo uno stuolo di soldati mercenari, e quel ch' è

cioè computando da Cecrope, primo Re di Atene, sino a Carano, che dagli Storici che scrissero dopo Alessandro è riconosciuto per fondatore del Regno di Macedonia, gli Ateniesi avevano sopra ques ta Monarchia 700 anni di antichità.

<sup>(12)</sup> V. l'annot. (33) alla Filippica 3.

<sup>(13)</sup> Filipp. 1.

più, fra' suoi mercenarj ha pur (giusto cielo!) alcuni de'nostri Oratori, che ricettano in casa i costui presenti, nè arrossiscono di vivere per Filippo, nè sentono, che per un meschino guadagno vendono a un tempo e la loro patria, e sè stessi. Noi dal nostro canto nè tentiamo di suscitargli contro qualche nemito domestico, nè osiamo impugnar l'arme, nè vogliamo assoldar genti che in luogo nostro le impugnino. Non è dunque meraviglia (14) s'egli nella scorsa guerra ci soverchiò : maraviglia bensì sarebbe che, non facendo voi nulla di ciò che a chi guerreggia conviensi, vi deste a credere di chiarir un nomo che non trascura verun di que' mezzi per cui si acquista vittoria. Egli è dunque vostro dovere, Ateniesi, di considerar seriamente quanto s'è detto, e di riflettere che non è oggimai più tempo d'esser in pace, dacch'egli v' ha dichiarata apertamente la guerra, ed ha incominciato le offese. È bensì tempo d'accingersi a tutta possa, di non risparmiare nè pubbliche, nè private spese, di uscir in campo aniniosamente, e di fare scelta di Capitani alquanto più valorosi, ed esperti di quelli, onde vi serviste in addietro (15).

<sup>(14)</sup> Olint. 2.

<sup>(15)</sup> Demostene finalmente sembra abbandonare il suo protetto Carete . Un fatto recente di costui l'avea piena-

Conciossiachè è cosa stolta l'immaginarsi che quelli per la cui opera lo stato della città, di buono che dianzi era, cangiossi in tristo, debbano ora ristabilirlo, e farlo migliore (16), o il darsi a credere che stando voi scioperati, vogliano altri prender in sè la vostra querela, e per salvar le cose vostre mettere a ripentaglio le proprie. Pensate innanzi ch'è grave ignominia per voi, che i maggiori vostri abbiano tanti travagli sofferti, si sieno fatti incontro a cosi gravi tempeste per abbassar la potenza de Lacedemoni, e che voinon abbiate cuore neppur di difendere quel patrimonio, frutto de' loro onorati sudori, di ch'essi a voi l'eredità traman-

mente screditato. La fama de' snoi ladronecci era così universale che sendo stato spedito dagli Ateniesi con una flotta a Bizanzio per difenderla dai pericoli, di cui la minacciava Filippo, tutte l'Isole e le Città alleate gli chiusero in faccia i loro porti, ed egli fu costretto ad errare ignominiosamente piuttosto come un Corsale, che come un Ammiraglio d'Atene. I partigiani di Filippo declamarono contro i Bizantini, come indegni della protezione della Repubblica; ma Focione fece conoscere al popolo che la colpa 'era tutta del Capitano, non degli alleati. Il popolo entrato in sè stesso spedì Focione medesimo in luogo di Carete . Bizauzio gli apri assai volentieri le porte, e fu salva. Il ravvedimento degli Ateniesi non durò molto. Per una stravaganza inconcepibile un anno dopo confidarono allo stesso Carete il comando dell'armata nella battaglia di Cheronea. Quest' era un assicurar Filip po della vittoria.

(16) Troviamo un tratto simile nella 2 Olintiaca, se non che ivi si parla delle cose, qui delle persone.

## 224 FILIPPICA DECIMA.

darono: sì, ella è una strana ignominia, che un uomo sbucato di Macedonia, sia cotanto sprezzator di perigli, che per aggrandire il suo dominio, soffra di veder tutto il suo corpo traforato dalle ferite (16), e che voi, Ateniesi, di cui è vanto avito, e domestico il non cedere ad alcuno, e 'l terminar co' trionfi le guerre, ora per mollezza ed infingardaggine vogliate abbandonare vilmente e la gloria de'maggiori, e l'utilità della Patria. Ma per non dilungarmi di più, dico che voi dovete arditamente apparecchiarvi alla guerra, ed insieme invitar tutti i Greci a collegarsi con voi, nè invitargli soltanto colle parole, ma coll'esempio, e con l'opere. Perciocchè ogni discorso, ove sia scompagnato dai fatti, non è che ciance; e quanto più voi avete fama di maestri di parole, tanto più gli altri dei vostri fatti diffidano.

(17) Filippo all'assedio di Metone perdette un occhio per un colpo di freccia, lanciatagli espressamente da Astere d'Aulipoli. Questo valentissimo arciere aveza offerto i suoi servigi a Filippo, vannandosi di raggiugner coll'arco l'augello più rapido. Filippo con un motteggio sconvenevole ed inopportuno, Ebbene, disse, ti prenderò al mio servigio quando faro la guerra agla stornetili. Di questo scherzo si piccò lauto Astere, che getatosi in Metona assedia: Acil Macedone, scagliò dirittmente nell'occhio del Re una freccia, in cui dianzi aveva acritto queste parole: Astere a l'Ulppo. Nella battaglia contro i Triballi Filippo fu ferrito da un dardo in una coscia, che lo rese zoppo. Demanene nell' Aringa per la Corona lo rappresenta storpio e contraffatto per le marche dal suo valore pe le marche dal suo valore per le marche dal suo valore per le marche dal suo valore.

# ARINGA INTORNO

#### ALLA

## GUERRA DI PERSIA

#### ARGOMENTO.

rasi sparsa voce che Artaserse Oco Re Persia , offeso dagli Ateniesi pel soccorso che Carete, loro Capitano, avea prestato a Farnabazo Satrapo ribello , meditava una spedizione nella Grecia per vendicarsi d' Atene. A tal nuova gli Ateniesi pensavano tosto di prevenirlo, e di stimolar tutti i Greci a collegarsi con loro a' danni del Re. Demostene con questa Aringa gli consiglia a non volere , finchè la cosa era incerta, esser i primi a violar la pace: attesochè parrebbe che intraprendessero la guerra, più per brama d'ingrandirsi, che per difesa; il che li renderebbe sospetti agli altri popoli di Grecia, e farebbe che il Re irritato trovasse più facilmente alleati di quel che potesse averne, quando fosse aggressore. Gli esorta però nel tempo stesso ad allestire un poderoso armamento, onde possano resistere ed al Re, ed a qualunque altro che volesse assalirgli: e mostra loro che assalendo dovevano temer di tutto , asaliti potevano esser certi della vittoria . Per supplire alle spese di questo armamento, propone che i Cittadini si ripartiscano in varie Compagnie, ed entra in molte particolarità su questo articolo. Ciò fece che quest' Aringa fosse dai gramatici intitolata Intorno alle Compagnie. Demostene vinse il partito. Gli Ateniesi desisterono dal dar soccorso a Farnabazo; Artaserse si placò; e la spedizione non ebbe luogo.

Quest' Aringa è la prima tra le pubbliche che ci restano di Demostene. Dionigi d'Alicarrasso la colloca nell'anno 3. dell'Olimp. 106, sotte l'Arconte Diolimo. Ma del tempo di quest' Aringa, e d'altro appartenente a Demostene rapporto ad essa, si parlerà più opportunamente nelle osservazioni.

# ARINGA INTORNO

#### ALLA

### GUERRA DI PERSIA

Quei che tuttora, Ateniesi, il nome de' maggior vostri lodano a cielo (1), argomento per mio avviso propongonsi più a noi lusinghiero, che alla gloria de'lodati giovevole. Imperocchè prendendo essi a parlar di cose a cui niuna forza d' uman discorso può aggiungere, mentr' essi

(1) L' elogio degli Eroi antichi di Atene, era il luogo comune rettorico degli Oratori Ateniesi. Ora trattandosi di una spedizione contro la Persia, gli Oratori del partito che sosteneva la guerra, dovevano aver fatto sonar alto i nomi di Milziade e di Temistocle, e col rammemorar le loro vittorie cercato di risvegliar nel popolo entusiasmo di gloria. Demostene avea bisogno di raffreddare gli spiriti, e di allontanar dalla mente degli Ateniesi l'immagine di quegli Eroi che sembrava incitargli alla guerra. Egli perció vi si adopera con molta accortezza, pungendo gli Oratori avversarj, come se si diffondessero in un tale argomento più per far pompa di eloquenza, che perchè la cosa lo richiedesse. Con ciò egli si mostra saggio Cittadiuo, non vano parlatore; distorna la mente degli ascoltatori da ciò che gli nuoce, e lo rivolge in discapito degli avversarj. Vedremo però che opportunamente in questa medesima Aringa Demostene sa far uso dello stesso luogo, ove torna in acconcio alla sua causa .

#### 228 ARINGA INTORNO

dall' un canto lode d'acconci parlatori s'acquistano, fanno dall'altro che la virtù degli antichi vie minor sembri di quel che dianzi per voi stessi concepiste. Io per me credo, che dei loro meriti sia sopra d'ogn' altro lodator facondissimo il Tempo, in cui per tanto spazio non sorse alcuno che la lor fama co' propri fatti adombrasse. Lasciando dunque da parte questo soggetto, mi volgerò piuttosto a mostrarvi per qual più acconcio modo possiate apparrecchiarvi alla guerra. Conciossiachè quand'anche noi tutti calcatori della bigoncia giungessimo a convincervi della nostra maravigliosa eloquenza, ben sapete, Ateniesi, che non perciò le cose nostre si farebbero migliori d'un punto: ma se fattosi innanzi tale o tal altro, qual egli siasi, vaglia a mostrarvi distintamente qual apparecchio sia necessario allo Stato, e quanto questo esser debba, e da che fonti abbia a trarsi; oh allor si che sgombrerebbesi il timor che vi turba, ed ogni cosa sarebbe in assetto, ed in calma. Or io ciò appunto mi studierò per quanto posso di divisarlovi, posciachè vi avrò brevemente dimostro quali siano i miei pensamenti intorno alla Persia.

Che il Re (2) sia comune nemico di tutti i (2) S'è già detto che il Re di Persia solea dai Greci

## ALLA GUERRA DI PERSIA 229

Greci, ben lo mi credo: ma non per tanto non so io consigliarvi ad intraprender la guerra contro di esso da per voi soli. Perciocchà io non ravviso, Ateniesi, regnar tra i popoli della Grecia quella concordia, e benivolenza che sarebbe necessaria a quest' uopo: scorgo anzi tal popolo più inchinato a commettersi alla fede del Re, che a quella di tal altro dei Greci (3). Sendo dunque in tale stato le cose

chiamarsi il Gran Re, o semplicemente il Re, come tala per eccellenza.

(3) Ardeva già da quattr' anni la guerra chiamata Sacra, che divise in partiti tutta la Grecia. Essendo stati i Focesi condanuati dagli Anfizioni come sacrileghi, per aver lavorate alcune terre sacre ad Apollo, i Tebani, che dopo Epaminonda aspiravano al primato di Grecia, colsero l'occasione di aumentar la loro potenza col pretesto di difender la causa della Religione, e dichiararono la guerra ai Focesi loro vicini. Atene e Sparta per l'innanzi sempre rivali ingelosite della grandezza di Tebe, erano divenute amiche, e sostenevano il partito dei Focesi. Ad onta però della loro amicizia, non cessavano queste due Repubbliche di guardarsi con occhio geloso, e spiavano reciprocamente la loro condotta, disposte ad alzarsi contro quella che volesse grandeggiar sopra l'altre, e sbilanciar il sistema della Grecia, che sembrava in qualche modo equilibrato fra le tre Potenze. Nel tempo stesso gli Stati subalterni che dipendevano dall' una o dall' altra di queste Repubbliche, erano disposti alla prima occasione di scuoter il giogo. Era fresco l'esempio di Rodi e di Bizanzio, che s' erano sotratte al dominio di Atene, ed aveano sostenuta efficacemente con l'arme la loro libertà. In tale stato di cose non era credibile che tutti i Greci volessero unirsi tra loro, ed assecondar gli Ateniesi in una

#### ARINGA INTORNO

230

vuolsi aver per mio credere estrema cura che le mosse di questa guerra sembrino giuste, ed insieme che s'abbia in pronto tutto ciò che ad essa abbisogna. Questo, questo deve essere delle vostre deliberazioni il soggetto. Io porto credenza, Ateniesi, che come i Greci a certe prove conoscano, che il Medo (4) veracemente minaccia i dritti, o la signoria della Grecia, abbraccieranno volonterosi la nostra alleanza. si protesteranno obbligatissimi a quelli, che innanzi, e con loro al Barbaro assalitore s'opposero. Ma se noi, mentre è ancor dubbia la cosa, più per animosità che per consiglio, senza cercar più oltre, diam nelle trombe, temo, Ateniesi, che dobbiamo aver guerra non pur col Re (5), ma con quegli istessi alla di cui

guerra che avrebbe alzata quella Repubblica all' antica elevatezza di potenza, e di gloria.

(4) I Persiani sono assai spesso chiamati Medi, perchè i Medi furono originariamente signori di quell'impero, che fu poi conquistato e dilatato dai Persiani.

(5) Benchè ciò possa generalmente riferirsi ai Greci, asseato però volentieri al Lucchesini, il quale suppone questo cenno sia diretto particolarmente agli Spariani. Ciò che segue ben tosto avvalora la sua interpretazione. Gli Ateniesi allora volevano assivi, non puri Foccsi, ma gli Spartani stessi, condannati came i Foccsi dagli Anfisioni ad una grossa multa pera ver sorpresa a tradimento la Cittadella di Tele. I Tebani erano perciò nemici ugualmente dell' uno e dell' altro popolo; nè potes dubirarsi che se giungevano ad abbatter i Foccsi, non rivoltarsi che se giungevano ad abbatter i Foccsi, non rivoltario dell' altro popolo; ne poste dubirari che se giungevano ad abbatter i Foccsi, non rivoltario dell' altro popolo; ne poste dubirari che se giungevano ad abbatter i Foccsi, non rivoltario dell' altro popolo; ne poste dubirari che se giungevano ad abbatter i Foccsi, non rivoltario dell' altro popolo; ne poste dubirari che se giungevano ad abbatter i Foccsi, non rivoltario dell' altro popolo i per poste dubirario della de

#### ALL'A GUERRA DI PERSIA 231

salvezza per noi si veglia. Perciocchè com'egli ciò intenda, (quando pur pensi di veramente assalirci) sosterrà le sue mosse, e voltosi a sparger denaro opportunamente trarrà a sè quel popolo, o questo, facendone il partigiano el'amico (6). Quegli allora desiderosi di ricattarsi degli scapiti nelle andate guerre sofferti (7), e in ciò

gessero poscia le loro arme vittoriose contro Sparta, con the Tebe archère rimatas enza competienti l'arbitra della Grecia. Questo riflesso fice che gli Ateniesi si collegassero coi Focesi e coi Lacedemoni. Non era da temersi che i casso d'una guerra colla Persia, i Focesi costanti amici di Atene, e sempre avversi al Re, facessero lega con esso: beni poteva cido sopettaria digelli Spartani, esmpre invidiosi della gloria d'Atene, anche quando più avevano buogno del di eli soccoro, come dierono a conoscere quando Atene aveva inviato Cimone a difendergli contro gl' 1oi ribelli q''.

(6) Questo era il metodo di cui si serviva in quel tempo la Persia per allontanar da' suoi Stati qualche invasione dei Greci, o per abbassare alcuna di quelle Repubbliche. Poco dianzi Agesilao Re di Sparta, avendo fatto una spedizione contro la Persia, fu richiamato hen toto a difender la patria assalita da una Lega dei Greci, mossi dall'oro che il Re avea sparso tra gli Oratori. Sopra di che Agesilao disse facetamente ch' egli era cacciato d' Asia da una sesercito d' Socoo saettieri, alludendo all'impronta d'un settiere ch' era su i Darici, monta d'oro Persiana.

(7) Questo passo, come ben osserva il Lucchesini, rizquarda chiaramente gli Spartani. Battuti questi da Epaminonda nella hattaglia di Leutrra aveano perduta la lore superiorità nella Grecia, e soffrivano con rancore e disputto di veder l'antica foro glorio occurata dai Tebani, popolo che sino a quel tempo avea fatto fra i Greci una figura subalterra. Non era perciò da dubitari che non co-

### 232. ARINGA INTORNO

solo avendo l'animo, e 'l cuore, guarderanno, vi so dir io, con occhio tranquillo le pubbliche calamità sorgenti della lor privata fortuna. Cagliavi adunque della Repubblica, ne sia chi voglia scompigliarla insensatamente e spingerla ad una certa rovina. Perchè non vanno del pari le cose tra voi, e gli altri Greci rispet to al Re. Possono essi ai loro particolari vantaggi sacrificar senza pena la pubblica causa. Non è ciò strano; sel possono (8). Ma non è onesto, non è dicevole ad Atene, anche ingiuriata, anche offesa, il vendicarsi in tal modo de' suoi avversari che abbia perciò a lasciar in balía del Barbaro alcuno Stato di Grecia. A tali cose ponendo mente deesi aver cura di non imbarcarsi in questa guerra con troppo disuguali forze, e di non permettere che quegli, il quale secondo che da noi si dice, insidia lo Stato dei Greci, acquisti fede di benivolenza,

gliessero assal volentieri qualunque occasione di ricattarsi, e riacquistare quel principato che fu sempre la mira della loro ambirioue, anche a costo de'loro propri alleati. Ciò tanto più era da temersi, perche anche in tempi più gloriosi e più floridi non si fecero acrupolo di collegarsi col nemico comune a danno d'Atene.

(8) Ciò noz si riferisce più agli Spartani, ma beusì si Tebani, ai Tessali, agli Achei, e ad altri popoli di Grecia che nella spedizione di Serse, unirono le loro arme a quelle del Re, coutro i loro nazionali.

### ALLA GUERRA DI PERSIA 233

e di lealtà (9). Or come si farà ciò? Primieramente se la Repubblica avrà pronte le forze opportune, e mostrerassi apparecchiata, ed in punto: poscia, se farà chiaramente conoscere che i suoi preparamenti e disegni non ad altro tendono che a ginsta e necessaria difesa. Quelli poi che si mostrano si baldanzosi, e si caldi, e guerra, guerra pur gridano, abbiansi questo in risposta: nulla esservi di più agevole che l'acquistar fama di gagliardo ne' parlamenti. e di parlator ne' perigli: esser bensi del pari e malagevole e necessario il dar prove di valore nel campo, e nei consigli di senno. Io del resto, Ateniesi, credo bensì dura impresa far guerra al Re, ma venir con esso a battaglia, non così dura. Perchè ciò? perchè alla condot. ta delle guerre fanno di mestieri galee, denaro, luoghi vantaggiosi e opportuni, cose tutte di cui veggo il Re ben più di noi doviziosamente corredato, e guernito: all' incontro le battaglie non d'altro abbisognano che di prodi, e agguerriti soldati, nei quali vicendevolmente noi e gli alleati nostri gli sovrastiamo di molto(10). Io perciò vi conforto di non per-

(10) Ora se il Re move l'arme contro di noi , toccherà

<sup>(9)</sup> Come accaderebbe s' egli sembrasse che movessimo la guerra al Re senza soggetto, e solo per soddisfare alla nostra ambizione; e s' egli da ciò prendesse pretesto di sostener i diritti d'altri popoli di Grecia a noi mal affetti.

### 234 ARINGA INTORNO

metter a verun patto che da voi abbia principio la guerra, ma insieme di apparecchiarvi per modo che possiate, quando sia d'uopo, venir coraggiosamente a battaglia. Che se altra ragione di forze servisse a guerreggiar coi Barbari, altra coi Greci, potrebbe a ragione temersi che il nostro armamento non ad altro sembrasse inteso, che a' danni del Re. Ma posciachè una è sempre la foggia di cosi fatti apparecchi, e i capi delle forze son pure gli stessi sia per ripulsar nemici, sia per soccorrere alleati, sia in fine per sostenere e difendere le cose nostre, a che staremo noi a cercar nemici quando abbiamo chi tale ci si protesta (11)? e perchè armandoci contro di questi, non vorremo noi porci in istato di chiarir quello ancora, se fia che tenti d'ingiustamente assalirci? Or via s'invitino, se così vi pare, i Greci

ad esso condur la guerra; ed essendo fuori del propri Statitroverà più d'un intoppo, ne potrà godere di que vantaggi che avrebbe in casa propria: laddove a noi basterà di venir con esso a battaglia; la quale se da noi sia vinta, com' è verisimile, egli non potrà lacilmente rimettersi-Per lo contrario se noi; facciamo una spedizione nell' Asia, tutti discaptiti della guerra saranno nostri; una battaglia vinta non basterebbe a farci trionfar del nemico; perduta, ci riuscirebbe fatto.

(11) Tali erano principalmente i Tebani, indi gli altri popoli che unitamente a quelli facevano la guerra ai Focesi, quali erano i Tessali, i Locresi, ed altri. Lucchesini.

#### ALLA GUERRA DI PERSIA 235

a collegarsi con voi (12): ma se in altri punti non volete voi condiscendere alle lor brame (13), qual fidanza avete ch' essi dal loro canto i vostri disegni assecondino, specialmente essedovi alcuni nulla meno che teneri del vostro bene? Lo vorranno essi forse, perchè voi gli farete chiari e capaci che il Re tende loro insidie, mentr'essi ad altro pur badano? Può far il cielo! sete voi così dolci per crederlo? Affè mia si! parvi egli però che questo timore possa aver più di forza sull' animo, che i sospetti e le gare che hanno da lungo tempo e con essovoi, e fra di loro? A' sordi, vi so dir io, a' sordi canteranno gli Ambasciadori vostri, non altro. Ma se voi v'atterrete al consiglio ch' io vi propongo, non vi sarà alcuno fra i Greci si baldanzoso e sicuro, che veggendovi forti di trecento galee, e di mille cavalli, e abbondevoli di fauti a dovizia, a voi non ricorra, e non vi prieghi ad accoglierlo, dalla vostra sola alleanza sperando ai loro perigli schermo e riparo. Perciò dalle vostre sconsi-

<sup>(13)</sup> Dovevano gli Oratori avvenarja aver consigliato di mandar Ambasciadori a varj popoli di Grecia, dando agli Ateniesi lusinga, che all'avviso delle mosse del Medo si calmerebbeto le discordis domestiche, e tutti unirebbero le loro forze ai darni del pemico comune. Lucchesinti.

<sup>(13)</sup> Come nell' abbandonar la difesa dei Focesi, o l'alleanza di Sparta.

### 236 ARINGA INTORNO

gliate Ambascierie non altro ritrarrete che di esser o supplichevoli, o fors' anche ributtati, e delusi: all'incontro dall'afforzarvi a dovere. e starvi poi cheti, ne avverrà che non sarete già i supplichevoli, ma i supplicati: vedrete affollarvisi intorno i popoli di Grecia a chiedervi aita e mercè, e voi diverrete gli arbitri, e dispensatori della comune salvezza. Or io, Ateniesi, queste ed altre somiglianti cose volgendo in mente, non mi recai già in questo luogo per farvi una diceria burbanzosa, e piena di borra, e di ciance (14), ma sibbene per esporvi schiettamente qual ragion d'armamento, e qual metodo nell' ordinarlo siami dopo molte e lunghe e travagliose meditazioni sembrato l' ottimo, il più spedito, il più aconcio ai bisogni e alle mire della Repubblica. Datemi ascolto, e se il piano, siccome io spero, vi aggrada, non tardate a confermarlo coll'autorità dei vostri decreti. Sovvengavi però innanzi a tutto che il massimo, e principalissimo capo di questo apparecchio è posto in ciò, che ciascheduno di noi, checchè ad esso convengasi, con pronto animo e volonteroso l'adempia. Imperocchè, se prenderete a discorrere collo spirito le cose andate, potrete chiarirvi, Ate-

<sup>(14)</sup> Altro tratto contro gli Oratori avversarj.

# ALLA GUERRA DI PERSIA 237

niesi, che quantunque volte presa in comune qualsivoglia deliberazione, ciascheduno si credette in dovere di cooperar dal suo canto ad effettuarla, ogni cosa vi riusci a meraviglia; ma qualora, paghi d' un decreto, badaste poi scioperati, risguardandovi in viso l' un l'altro, e aspettando pure che 'l vostro vicino se ne desse briga per voi, tutto andò alla peggio, e fu guasto.

Posto dunque che siate efficacemente disposti ad operar daddovero, dirò ch' egli mi pare che il numero dei mille e dugento debba colla giunta d'altre otto centinaja accrescersi sino a due mila (15); e ciò affinchè qualor si detraggano da una tal moltitudine le donzelle, e

(15) Solone avea distsibuito il popolo d' Atene in 4. Classi a proporzione delle facoltà . Nella prima erano quelli che petevano ritirare dai loro fondi 500 misure di gra. no ; chi ne ritraeva 400 , era nella seconda , detta dei cavalieri; chi 300, nella terza: la quarta finalmante era composta di poveri Cittadini che vivevano della fatica delle loro mani. Le cariche e magistrature non si conferivano che a quelli delle prime tre Classi: quelli dell' ultima n'erano esclusi, ed avevano solo il diritto d'intervenire alle pubbliche ragunanze, e di dar il voto cogli altri. Nelle contribuzioni necessarie allo. Stato la prima classe pagava un talento, la seconda mezzo, la terza cento dramme, l'ultima era immune da ogni gravezza. Esseudo col tempo cresciuti i bisogni della Repubblica, ed il numero delle tribù aumentatatosi sino a 10., si ordinò per legge, che ciascheduna tribù scegliesse dal suo corpo

i pupilli, quelli delle colonie e comunità (16), e qualche altro ridotto all'impotenza, i vostri (17) mille e dugento non vengano in alcun tempo a mancarvi. E cotesto numero sarà a parer mio ben diviso, com' ora appunto lo è, in venti compagnie che sessanta uomini per ciascheduna contengano, e ciascheduna di esse sarà

120 Cittadini dei più facoltosi, il che facera in tutto il numero di 1200. Questi furono poscia divisi in venti Classi, o compagnie di 60 uomini per una, dette dagli Ateniesi simmorie, e ciascheduna di queste era tassata a pagar una certa somma secondo le occorenze dello Stato. Toureil.

(16) Suida citando la voce usata qui da Demostene, vuole che per Comunità s' intendano i fratelli che godono una eredità indivisa, ne possono ciascheduno per sè sottostar a quelle spese, a cui potera supplire il padre che solo possedera tutto il loro patrimonio: oppure quelli che hauno fatto tra loro una società di commercio, le di cui rendite appartengono a tutti in comune, non già a ciascheduno de' soci;

(17) Apparisée da ciò che la elezione dei 1200 non si rinnorava d'anno in anno, ma scelte una volta le famiglie, e tassate ad una tal somma si continuava a pagare sul piano stesso. Ciò doveva coll' andar del tempo introdurre varj disorditi, essendosi, come suola occadere, varie famiglie già facoltose ridotte in basso siato, ed altre di povere fatte ricche. Quindi è che toccava talora a pagare auche ai pupilli ed alle orfanelle, che sembravano andarne esenti. Demostone certamente, benchè pupillo, ebbe a pagare 500 d'amme per conto della sua simmoria. Molti però allegando le loro circostanze avranno tratto tratto cercato di esimersi, con che il numero dei 1200 pagartori veniva a scenario con dano della Repubblica, o con aggravio maggravio maggravio

# ALLA GUERRA DI PERSIA 239

uddivisa in cinque parti di dodici uomini per una, distribuiti in tal guisa che i più poveri mescolati coi più facoltosi vengano in certo modo a bilanciarsi (18). Perchè questo genere di distribuzione mi sembri il più convenevole, lo vi dirò, posciachè vi avrò esposto a parte a parte tutto il mio piano. Vegniamo ora alle galee. Vogliono queste esser in tutto trecento: di queste prese insieme farannosi venti parti, e ogni parte ne conterrà quindici, giacchè di ciaschedun centinajo in venti parti diviso se ne contegono cinque in ogni ventesima (19). Cosi ragguagliando la divisione delle galee a quella degli uomini, ogni compagnia di sessanta armerà quindici galee, ed ogni compagnia di dodici ne armerà tre. Ordinata in tal modo la cosa, posciachè tutto il valsente del paese mon-

(10) Dalle parole del Testo, in cui si specifica il primo. il secondo, e il terzo centinajo di esse galee, crede il Signor Leland doversi inferire, che le galee sossere distinte in tre ordini diversi di figura e di mole.

<sup>(18)</sup> Dovendosi le contribuzioni pagare per compagnie, era necessario che vi fosse in ciachednna questa giusta distribuizione di ricchi e di poveri . Altrimenti la Classe dei meno agiati sarebbe stata soverchiamente aggravata; senga che quella dei più facoltosi pagasse di più. Oltre di che, avendo talora la Repubblica bisogno di un soccorso presentaneo di deuaro, i Cittadini più opulenti delle varie compagnie potevano pagar sul fatto anche per gli altri, facendosi poscia rimborsare dai lor colleghi .

ta a sei mila talenti (20), acciocchè le contribuzioni necessarie esattamente, e ordinatamente raccolgansi, io reputo che di questo valsente stesso debbano farsene cento porzioni, ciascheduna di 60 talenti: i quali poscia abbiano a ripartirsi così: a ciascheduna delle compagnie di sessanta nomini cinque centesime, ossia trecento talenti; a ciascheduna delle picciole di dodici una centesima, ossia talenti sessanta. Ha egli d' uopo la Repubblica di cento galee? Secondo l'accennata divisione, avrà ogni galea per suo fondo sessanta talenti; e dodici Prefetti (21) trarranno indi le provvedigioni necessarie. Ne volete dugento? Ebbene: diviso allora tutto il valsente in dugento parti, toccheranno a ciascheduna galea talenti

(20) Attesta Polibio, che sul principio della guerra Beotica contro Sparta, gli Ateniesi fecero stimar tutta l'Attica, insieme colle case stesse, e ogni altro genere di vendita, e trovarono che il valsente montava a 6000 taleuti, meno 250, il che non discorda molto da ciò che dice Demostene.

(21) La voce Grea à Trierarchi, termine che significa 
nyanlamente e chi comanda a dun galea, e chi ha la cura 
di corredarla, senso ch' è il proprio di questo luogo. La 
parola Prafetti, si adatta ugualmente bene ad ambedue 
questi sensi. Del resto i Trierarchi propriamente detti, 
per attestato di Senofonte, erano 1400 di numero, esi 
efegerano d'amo in anon, trendosti allo corpo dei 1200, 
a doveano allestir a loro spese le galee che abbisognavano 
alla Repubblica.

### ALLA GUERRA DI PERSIA 241

trenta di fondo (22), prefetti sei. Trecento alfine ve ne abbisognano? quattro prefetti, e venti talenti saranno a ciascheduna assegnati. Quanto poi agli arnesi per corredar le galee, essi pure valutati secondo il quaderno dei calcoli in venti porzioni dividansi, e a cadauna delle grandi compagnie una di esse parti si assegni, che poi dalla compagnia stessa nelle altre minori colla dovuta proporzione si ripartisca, e sia quindi cura dei dodici di esiger ciò che dee contribuirsi da ciascheduno, e le galee che lor toccarono in sorte presentarlevi corredate ed in punto. Quest' è, com' io credo, il metodo miglior d'ogn' altro per la regolata. distribuzion delle spese, delle galee, dei prefetti, e per la riscossione degli arnesi che all'apparecchio marinaresco appartengonsi. Restami ora da esporvi in qual modo possa la fabbrica delle galee riuscirvi spedita, ed agevole. Io dico adunque che dai Capitani deb-

Demost. T. II.

<sup>(2</sup>a) S' è aggiunta la voce di fondo, a accioché non sembrase che ciascheduna galea portase so cialenti di spesa, e che per ciò un armamento navale assorbisse tutto il valsente dell' Attica. L' assegnamento dei talenti uno i èche per trarre indi le somme maggori o minori che po tevano occorrere. Quindi è che vediamo scemar il numero dei talenti, a proporzione che s'aumenta quello delle galee; giacchè qualunque fosse l'armamento, il fondo assegnato eccedera sempre la soesa necessaria.

### ARINGA INTORNO

242

bono scegliersi dieci luoghi, l'uno all'altro quanto più puossi vicini, in cui si stabiliscano dieci Arsenali (23) di tale capacità, che possano fabricarvisi trenta galee. Fatto ciò, due compagnie e trenta galee a ciascheduno dei detti luoghi si assegnino. Indi traggansi a sorte le tribù (24) e le compagnie dei Prefetti secondo il numero degli Arsenali, sicchè ad ogni Arsenale appartengansi due compagnie, galee trenta, ed una tribù. L' Arsenale, le navi, le tribù stesse dividansi ugualmente in tre parti: e i terzi estraggansi a sorte, in guisa che un Arsenale ad una tribù, un terzo di esso a un terzo di questa commettasi. Così se fia di mestieri saprete ogni cosa appuntino: qual Arsenale a qual tribù, qual terzo a qual terzo appartenga; quanti siano i Prefetti, le navi quante, di cui, lo ripeto, ogni tribù ne avrà trenta, dieci ogni terzo. Che s' io in questa sposizione ho pur omesso qualche cosa (giacchè ben vedete che non è possibile il dir tutto

<sup>(23)</sup> Dopo la guerra del Peloponneso, gli Arsenali d'Atene erano in pessimo stato. I trenta Tirauni rovinarono quello del Pireo, la di cui fabbrica avea costato alla Repubblica 1000. talenti.

<sup>(24)</sup> Le tribù erano 10 ed ogni abitante dell' Attica apparteneva ad una di esse. Ciascheduna di queste tribù era divisa in tre parti , ed ognuna di queste formava un corpo a cui presiedeva il suo capo.

### ALLA GUERRA DI PERSIA 243

così per l'appunto) come la faccenda sarà incominciata, ella si farà strada da sè, ed una sola regolazione metterà ordine e al tutto dell'armamento, e alle parti.

Vuolsi ora parlar dei mezzi di trovar il danaro necessario (25); intorno al qual punto parrà strano, ben lo preveggo, il discorso ch' io son per farvi; pur lo farò francheggiato da certa fidanza che chi la cosa dirittamente considera sarà forzato a confessare ch'io fui consigliero sopra ogn' altro avveduto e verace. Tale è adunque il mio avviso, che di denaro non occorre al presente far motto. Imperocchè ha la Repubblica, o Ateniesi, l'ha ella si, una miniera di denaro grande, ricca, apparecchiata, legittima; tale però che se ora fuor di tempo ne andiamo in traccia, non ci parrà che possa esser.

(a5) Le speee per l'allestimento delle galee dovevano esser presentance e stabili, e di quest era incaricato, come s'è detto, il corpo de' 1500. Il denaro di cui ora parla Demostene è quello che des esrvire alle paghe de' Soldati, e agli altri usi di guerra. Doveasi questo raccogliere gettando una gravezza straordinaria sopra il pepolo, tecondo il valsente dianzi accennato dell' Attica. Siccome però questo denaro nou era precisamente necessario, fuorchè in caso di guerra, e questa non era certo che dovesse aver luogo, dovendo ella secondo il parer di Demostene dipendere dalle mosse del Re di Persia, così l'Oratore consiglia di non aggravare il popolo senza apparente necessità con una tassa straordinaria che qualunque fosse, parrebbe sempre troppo onerosa, funchè si credesse soverchia.

### 244 ARINGA INTORNO

ci neppur all'uopo; se poi lasciam di cercarla, si paleserà da sè stessa opportunamente, e sorpasserà le nostre speranze. Che è mai ciò, dirà taluno, che c'è, e non c'è; non c'è ora, e allor ci sarà? che indovinello è mai questo? Eccomi a diciferarvelo. Risguardatevi all' intorno, Ateniesi, e mirate tutta quant'è questa si grande e magnifica e popolosa Città: qui, qui ci sono ricchezze quante, sto per dire, appena ve n'ha in tutte l'altre riunite di Grecia (26). Ma coloro che le posseggono ne sono si fattamente tenaci, che se tutti gli Oratori vostri tentassero di metter loro spavento, e gridassero che il Re è per via; ch'egli è già qui; che se non aprono gliscrigni nonc'è più scame.

(26) Ciò non è detto per esagerazione, ma per verità. Atene come la sola potenza marittima aveva un commercio più esteso e più florido di qualunque altro Stato, e perciò era più ricca d' ogn' altro. Gli Spartani, per la eroica stravaganza delle loro leggi, sdegnavano la mercatura come indegna d' nomini liberi, nè credevano che vi fosse altra occupazione degna dell'uomo che quella d'ammazzare, o di farsi ammazzare . I Tebani posti nel cuor della Grecia . e lontani dal mare non avevano nè tentazione, nè mezzi di attender con fortuna al commercio. Gli altri Stati avevano troppo picciole forze per trar dalla mercatura un frutto di qualche importanza . Inoltre tutte le arti di coltura e di spirito portate in Ateneal sommo grado dell'eccellenza, erano una sorgente di ricchezze per molti de' Cittadini , ed attraendo una gran moltitudine di forastieri , facevano che la città si arricchisse uon poco delle loro spoglie .

## ALLA GUERRA DI PERSIA 245

po; se uniti ad essi altrettanti indovini con aria invasata ruine, e calamità profetassero (27), costoro non pure non soffrirebbero di contribuir allo Stato una parte delle loro facoltà, ma neppur confesserebbero di possederle. Ma come prima essi veggano coteste minacce di parole avverate dai fatti, non cisarà alcuno sì mentecatto che non senta la necessità d'esser liberale allo Stato, e più d'uno forse si farà merito di darne agli altri l'esempio. Imperocchè chi mai vorrebbe piuttosto veder seco lui le private cose e le pubbliche miseramente perire, di quello che col sacrifizio d'una parte delle sue sostanze ricattar il tutto e sè stesso? Avremo dunque denaro, siatene certi, allor che veracemente fia d'uopo; prima non già -Io perciò vi conforto a non curarvene innanzi tratto, specialmentechè tutto il denaro che potrebbe colle taglie ricogliersi non sarebbe che una bazzecola, una bessa più che un sussidio,

(27) Eravi in Atene, siccome a Roma, una specie di Libri Sibillini, da' quali ne' tempi di bisogno o pericolo si traevano presagi dell' avvenire. Molti col loro testo alla mano fiacevano servire la credula timidezza del popolo alle loro mire ambiziose, e sen evaleva no peroprimere iloro emuli sotto color di pietà. Gli Oracoli di un certo Bacide erano i più accreditati in Atene. Erodoto ce n' ha conservati alcuni. Aristofane gli cita assai spesso nella Commedia degli Uccetti, burlandosi egualmente della grossolana furberia dei Capi-popolo, e della credulti à degli Ateniesi.

## 246 ARINGA INTORNO

Or qua, che vogliamo noi esigere da'cittadini? Il centesimo, di'tu ? avremo dunque sei decine di talenti: poco, dirà taluno; non ci vuol meno che il cinquantesimo: ebbene; se ne ritrarrà il doppio, cento e venti. Che è mai ciò appetto a que'mille dugento cameli che, come si vocifera dagli stessi nostri avversari, scaricano oro ed argento appiedi del Re? Orsù pognamo che si giunga al sommo, esigasi il dodicesimo : talenti cinquecento. Ma nè voi, Ateniesi, vorrete sottostare a cotesto aggravio (28), e quando il comportaste, non però una tal somma sarebbe a tanta guerra bastevole. Sia dunque vostra cura di provvedere il restante, e il denaro lasciatelo tranquillamente a chi lo possiede, giacchè non può questo esser meglio tenuto in serbo agli usi della Repubblica: come poscia il tempo il richiegga, vedrete ciascheduno presentarvelo spontaneamente colle sue mani (29). Tali cose, Ateniesi, sono ed agevoli a

(28) Gió non vuol dire che Demostene disapprevi la tas, sa del dodicesimo come eserbitanté, ma solo ch'egli teme ch'ella non sia risguardata come tale dai Cittadini che non ci erano avvezzi, ed a cui suol sempre parer troppo ciò che sono costretti a contribuire del proprio agli usi del pubblico.

(29) S'è veduto più d'una volta una nazione sollevarsi per una picciola imposta, e quella nazione stessa contribuire a litolo di dono gratuito assai più di quello che si avrebbe potuto ottenere coll'autorità.

## ALL'A GUERRA DI PERSIA 247

farsi, e onorifiche, ed utili, e degnissime che di voi si riferiscano al Re, il quale, come il risappia, sbigottirassene di certo, n'andrà turbato e pensoso. Imperocchè ben gli rimembra che altre volte i popoli di Grecia con trecento galee, di cui cento uscirono dal porto d' Atene, distrussero mille navi di Persia (30): or come intenda che la sola città nostra ne arma trecento, non gli parrà certamente, se non è in tutto uscito di senno, impresa da prender a gabbo l'attizzar a'suoi danni così animosa e poderosa Repubblica. Darannogli forsebaldanza le sue ricchezze : ma il fatto lo chiarirà , che questo vantaggio non è poi tale che debba dargli gran maggioranza sopra di noi. Meni pur egli oro, come suol dirsi: l'oro col continuo spargersi gli verrà meno; sendochè i pozzi pur essi, e le fonti, se troppo v'attingi, disseccansi. Saprà egli all'incontro che il nostro paese con un fondo di seimila talenti può fiancheggiarci abbastanza. Che s'egli osa di porvi piede, com'abbia ad aspettarsi d'esservi accolto, i suoi maggiori ammaestrati in Maratona potran ridirglielo. Quando poi si ottenga vittoria, ben

<sup>(50)</sup> Nella spedizione di Serse Erodoto accresce quasi del doppio le navi degli Ateniesi . È degno d'osservazione che Il Oratore sia più moderato e meno essgerator dello Stozico .

## 248 ARINGA INTORNO.

sapete che non possono ai vincitori maucar ricchezze. Nè tampoco cred'io, che possa fondatamente temersi ciò di che alcuni pur temono, cioè a dire che il Re per mezzo de'suoi tesori assoldi numerosebrigate di Greci, e ci combatta con le nostr'armi. Potrebbero i Greci correr volonterosi a'servigi del Medo quand'egli all'Egitto (31), ad Oronte (32), a qualche altro Barbaro movesse guerra: nè ciò per far lui colla loro opera più ricco di Stati, ma sibbene per arricchir loro stessi col costui oro, e cac-

(31) Appunto pochi anni innanzi Nettanebo Re d'Egitto erasi ribellato alla Persia.

<sup>(52)</sup> Satrapo della Misia . Costui spedito dal Re Artaserse a racquistar Cipro , e sdegnando di dipender da Teribazo, supremo comandante delle forze Persiane, cercò di liberarsi del suo rivale con imposture e calunnie . Scoperta la frode, ed avendo il traditore perduta la grazia del Re, volle lavar la prima macchia con un'altra più grave, ed unitosi a Taco Re d'Egitto , a Mausolo Regolo di Caria , e ad Ariobarzane Satrapo della Frigia, feceapertamente guerra alla Persia. Ma ben tostotornando dalla ribellione alla perfidia, tentò di ricomperarsi il favor d'Artaserse e la Prefettura delle provincie marittime col dare in mano ai Luogotenenti Regj non pure le sue città, ma i soldati e i Capitani de suoi collegatimedesimi . Tutto ciò abbiamo da Diodoro, il quale dopo questo tempo non fa più menzion di costui. Scorgendosi però da questo luogo di Demostene, che egli in quest'anno , ch'era l'ottavo dopo la sua prima ribellione, si trovava in guerra col Re, sembra potersi conchiudere , ch'egli non ritraesse molto frutto dal suo tradimento, e che indispettito ricorresse di nuovo all'arme. Lucchesini .

## ALLA GUERRA DI PERSIA 249

ciarsi d'attorno la povertà (33). Ma non so in\_ durmi a credere che alcun Greco possa mai alzar la spada contro la Grecia. Imperciocchè dove potranno essi rivolgersi, distrutta questa? andranno forse in Frigia (34), per servir colà? giacchè non per altro si guerreggia col Barbaro, che pel terreno che ci sostenta, per la vita, pei costumi, per la libertà, per quanto v'ha di più caro. Qual è dunque colui così sciaurato che per un meschino guadagnuzzo soffra di vender sè stesso, la patria, i genitori, i sepolcri? Niuno, ch'io creda, per certo; e quando pur si trovassero di tali uomini, ben sarebbe il Re mal accorto se confidasse a costoro le sue speranze: conciossiachè chi giungesse a soggiogar i Greci, lui pure soggiogherebbe ben tosto. Nè già è egli così insensato che voglia distrugger noi per passar poscia in balia d' un altro. Arde bensi egli di brama di veder il mondo a'suoi piedi, ma quando ciò non gli riesca, vuol certo ritener l'impero sopra i suoi servi.

Parmi però che più d'uno sia per oppormi che i Tebani potrebbero stringer con esso al-

<sup>(33)</sup> In tutte le guerre dell'Asia i Re e i Satrapi faceano a gara per assoldar qualche corpo di truppe Greche, le quali per lo più decidevano della vittoria.

<sup>(34)</sup> La Frigia è qui nominata per qualunque altra provincia del Re, come più prossima, essendo al dirimpetto della Grecia.

#### 250 ARINGA INTORNO

leanza. Conosco quanto sia dura impresa parlarvi su questo punto veracemente. Imperocchè trasportati dalla vostra animosità, come si toccano i Tebani non volete intorno a loro udir nulla di vero, o di bene (35). Ma qual uomo a gravi affari e rilevanti consacrò l'animo, dee recarsi a delitto il dissimular per qualunque ragione una verità, che può giovare alla patria. Or io son d'avviso esser così lungi che i Tebani pensino a collegarsi col Re a' nostri danni; ch'io credo anzi che comprerebbero a caro prezzo qualche fortunata occasione onde cancellar dallo spirito dei Greci la ricordanza delle passate lor colpe (36). E quando pur voglia credersi che quel popolo sia così guasto e invecchiato nella tristizia, dovete ad ogni modo esser certi che se i Tebani si uniscono al Re, egli è forza che i loro nemici (37) appunto per ciò si stringano maggiormente cogli altri Greci, e la nostra causa con maggior zelo sostengano . Nè io so dubitare che il parti-

<sup>(55)</sup> Demostene vedeva di mal animo l'eccessiva animosità che regnara tra gli Ateniesi e i Tebani, e prevedendone le conseguenze, ecreò sempre destramente di sopire le loro discordie. Quindi è che il suo nemico Eschine gli rinfaccia come un gran delitto la sua parzialità per Tebe.

<sup>(36)</sup> Accenna l'autica perfidia dei Tebani nell'essersi uniti con Serse.

<sup>(57)</sup> Come i Focesi, gli Spartani, e molti popoli della Beozia.

#### ALLA GUERRA DI PERSIA 251

to del giusto e di chi quello difende, non debba esser di lunga mano più forte che quello dei traditori, e dei Barbari. Non dobbiamo dunque, Ateniesi, nè intimorirci soverchiamente, nè lasciarci trasportar dall' impeto a dar principio alle ostilità. Benchè non pur voi, ma nemmeno alcun altro dei Greci parmi che debba sgomentarsi di questa guerra. Imperocchè chi v'ha che non sappia che sino a tanto che stretti fra loro con saldi vincoli lo risguardarono qual comune e naturale nemico, giunsero al colmo della grandezza, e dell'opulenza; come poscia or quelli or questi imbaldanziti per la costui amistà si abbandonarono alle discordie civili, in tante, e si gravi calamitadi si avvolsero, che le più atroci imprecazioni dei lor nemici non avrebbero potuto giunger a tanto (38)? Colui adunque che, come gli Dei e la Fortuna ci hanno dimostro, fu sempre a noi dannoso amico, nemico utile, vorremo temerlo? Non già: solo astenghiamoci dal fargli offesa; nè ciò per lui, ma per noi stessi, affin

<sup>(38)</sup> Allude particolarmente agli Spartani, che dopo la pace, detta d'Antalcida, fatti baldanzosi per l'amicizia della Persia, esercitarono una specie di tirannide fra i Greoi, e furono poi da Bpaminouda ridotti alle più deplorabili estremità. Lucchessia!

#### 252 ARINGA INTORNO

di non dar agli altri motivo discompigli e di diffidenza.

Imperciocchè se tutti i Greci di comun consenso unite le loro forze movessero a' danni del Re, non potremmo noi particolarmente esser accusati d'alcuna privata ingiustizia. Ma poichè le cose vanno altrimenti, dobbiamo guardarci di non dar al Medo alcun pretesto di ricercar i dritti degli altri popoli, e sostenendo le lor querele fiancheggiar colle sue forze i loro ambiziosi disegni. Che se noi ci stessimo cheti e tranquilli, lo renderebbe sospetto una tal condotta: ma dando noi principio alla guerra sembrerà che la nostra inimicizia l'abbia costretto mal suo grado a mischiarsi negli affari di Grecia, e ricercar la colleganza de' nostri avversari. Non vogliate dunque esporvi al pericolo di far conoscere le piaghe de'Greci, come vi accaderà certamente invitando chi non risponde agl'inviti vostri, e incominciando una guerra senza aver forze bastevoli per sostenerla. Mostratevi innanzi tranquilli, animosi, e agguerriti: sappia il Re, sappia, non già per Dio che tutto fra noi è scompiglio, che l' incertezza, l'abbattimento, il disordine regna fra i Greci, e, quel ch'è più, fra gli Ateniesi; oimè no; bensi che, se la menzogna e lo spergiuro non fosse ai Greci così brutta cosa, com' è

#### ALLA GUERRA DI PERSIA 253

è a lui bella (39), sarebbero già molto tempo venuti coll'arme a cercarlo: che ciò non faranno essi già, solo per riguardo a sè stessi; ma che porgono voti agli Dei, acciocchè lo colga quella frenesia medesima dalla quale i suoi maggiori fur colti; di cui s'ei pensa a seguir le tracce ne troverà provveduti per modo che non avrà molto a lodarsi del suo ardimento. Non può egli di fatto ignorare che la Repubblica per le guerre avute co'di lui antenati fu fatta grande e possente; laddove la pace che ella godea per l'innanzi non la rese giammai superiore agli altri Stati di Grecia come al presente lo è. E di ciò pure gli sarà agevole d'esser accorto, che i Greci di niun'altra cosa abbisognano fuorchè d'un pacificatore che o deliberatamente, o senza volerlo, gli riconcili e ricongiunga tra loro: or s'egli è così sconsiglia-

(59) Checchè si dica Demostene, i Persiani per questo rispetto non avevano molto al arrossire del paragone dei Greci. La Storia di questa nazione uon ci presenta che una serie di Trattati conchiusi e violati pressoche nello steso tempo, e di leghe fatte e disfatte con una sorprendente facilità. Poteva dirsi delle città di Grecia ciò che Dante disse di Firenze:

A mezzo Novembre

Non giunge quel che tu d'Ottobre fili-Questo carattere de Greci spiccava maggiormente rapporto alla Persia, colla quale si facevano un pregio d'esser ingrati, non che sleali · V. la Nota (25) alla Filipp. 9.

# 254 ARINGA INTORNO, ec.

to di moverci guerra, ei sarà appunto quel desso. Perciò troppo meglio ch'ei non vorrebbe sarà costretto a dar credenza a ciò che gli venga riferito della vostra fermezza. Ma per non tenervi più a bada con soverchie parole, tocco di nuovo i sommi capi del mio ragionamento, e discendo. Armatevi, Ateniesi, apparecchiatevi contro i vostri presenti nemici; mettetevi collo stesso armamento in istato di ripulsare ed il Re e qualunque altro che osi di farvi offesa : nè in detti, nè in fatti non abbia da voi principio veruna ingiustizia, e siano degne de' maggiori le azioni vostre, non già le vane declamazioni della bigoncia. Se abbracciate questo piano di condotta verrete a far cosa giovevole e a voi, e a quegli stessi che cercano di persuadervi il contrario: poichè attenendovi al dritto sentiero non avrete occasione d'adirarvi contro coloro, che con insensati consigli vi traviarono.

## ARINGA

PER LE COSE
DI MEGALOPOLI.

ARGOMENTO.

Gli Ateniesi, tuttochè per l'addietro crudelmente offesi dagli Spartani , pure , dopo la loro sconfitta nella battaglia di Leuttra, avevano spedito loro soccorso, e si erano stretti in alleanza con essi contro i Tebani. Rinvigoriti gli Spartani per opera d' Atene vollero vendicarsi degli Arcadı loro nemici e collegati coi Tebanì, e presero ad assediar Megatopoli, città principal dell' Arcadia. Gli Arcadi intimoriti domandarono soccorso agli Ateniesi, ed offersero a questi la loro alleanza, mentre nel tempo stesso gli Spartani, in vigor della loro lega con Atene, si credevano in diritto di ottener da questa Repubblica assistenza per questa impresa. Demostene consiglia il popolo ad accettar l' alleanza degli Arcadi , senza però rinunziar alla lega di Sparta , e recar soccorso a Megalopoli: mostrando esser pericoloso ad Atene e alla Grecia che gli Spartani ripiglino la loro antica potenza. Crede però il Lucchesini che gli Ateniesi non abbiano preso parte in questa guerra, e si siano tenuti neutrali: ciò egli argomenta dal silenzio di Diodoro il quale rammemorando tutti gli ajuti dati agli Arcadi, non fa veruna menzione degli Ateniesi.

L' Aringa , secondo Dionigi d' Alicarnasso , fu reci-

tata sotto l'Arconte Eudemo, un anno dopo la precedente.

I dotti Lettori, dice a ragione il Leland, avranno occasione d'ammirae l'artificiosa delicatezza, l'inniunante desterità, l'esatta conoscenza degl'interessi d'Atene, come pura dei disegni, delle disposizioni, delle opinioni, e delle passioni acora delle prunipiali Repubbliche, ed infine di tutte le qualttà essenziali d'un compiuto uomo di Stato, che spiccano in quest'Aringa in un grado particolar di eccellenza.

# ARINGA

PER LE COSE

DI MEGALOPOLI.

 ${f E}$  quegli, o Ateniesi, che la causa degli Spartani, e gli altri che quella degli Arcadi con tanto zelo sostengono mi sembrano ugualmente scordati di qual patria sien cittadini . Imperocchè non altrimenti che se fossero inviati di questo, o quel popolo si battono dinanzi a voi con vicendevoli rimbrotti, e calunnie. Una tal gara dovea lasciarsi ai loro Oratori, quando n'avesser talento; ma era uffizio di vostro leal consigliero lo spogliarsi di qualunque spirito di partito, ed esaminare sedatamente, e gravemente proporvi ciò che più al vostro non all'altrui Stato convengasi. Pure se le sembianze e la favella degli Attici non gli rendessero manifesti, all'udire le dicerie di costoro, non ci sarebbe alcuno che non gli credesse quegli Arcadi, Spartani questi. Io ben conosco, Ateniesi, quanto sia periglioso impaccio il darvi utili e salutari consigli. Conciossiachè essendo già voi di false opinioni imbevuti; ed altri per un sentiero, per altro altri ugual-Demost. T. II.

mente traviando, se alcuno tenta di ritrarvi, e rimettervi nel dritto cammino, questo sol ne addiviene che senza far cosa grata a veruna parte si guadagna dall'una e dall'altra inimicizie, e rimproveri. lo non pertanto, quando ben fossi certo che ciò dovesse accadermi, voglio piuttosto sembrarvi un ciarlatore importuno, di quello che, tacendo ciò che può giovare allo Stato, lasciarvi spensieratamente in balia di chi vi seduce. E quanto all'altre cose, ne parlerò poscia se vi sia in grado: ora prenderò a favellarvi di ciò che è più necessario, fondandomi su principj pienamente indubitati e notori.

Niuno, cred'io, vorrà negarmi esser interesse della Repubblica che i Tebani del pari e i Lacedemonj si mantengano in uno stato di debolezza. Ora tal è la condizione delle cose (se da quanto più volte da voi s'è detto puossi conghietturar dirittamente dell'avvenire) che dall'una parte i Tebani, quando si rifabbrichi Orcomeno, Tespia (1), e Platea, diven-

<sup>(</sup>i) Di queste tre Città è già parlato nella Filippica 6. Tespia al tempo di Cierrone ex un luogo di nime conto, nà aveva altro che allettasse la curiosità de forastieri cheuna statua di Cupido, fatta di marmo Pentolico, opera la più insigne di Praesitete, il più criebo Perei scultori. Frine famora Cortigiana, cittadina di Tespia, avvatolo in dono da Prasitica seaso suo amatte, no feccu un dono alla

gono immantinente più deboli (2); dall'altra i Lacedemonj, se si fanno signori d'Arcadia (3),

sua patria. È grazioso il modo riferito da Pausania, con cui quella scaltra donna ottenne dall'amante il prezioso douo. Ella lo aveva più volte richiesto di volerle dare in contrassegno del suo amore la più perfetta delle sue statue. Acconsenti egli, ma disse a lei che scegliesse, ricusando costantemente di voler dar sentenza de suoi lavori. In tal guisa mostrando di concedere, veniva a negare con bnona grazia , giacche Frine restava imbarazzata non avendo scienza bastante per isceglier l'ottimo, ne soffrendo la sua van tà che si dicesse , ch'ella avea fatto una cattiva scelta , o che l'amante l'aveva accortamente delusa. Per trargli donque di bocca la verità s'avvisò ella di questo artifizio. Mentre Prassitele s'intratteneva con lei, un servo istruito da . Frine corre frettoloso e grida essersi appiccato il fuoco alla bottega di Prassitele ; buona parte delle sue statue esser già consunte dalle fiamme ; rimanerne però alcune poche . Ohimè, grida allora Prassitele, son perduto se non è salvo il Cupido e il Satiro . A cui Frine sorridendo , consolatevi; non è nulla: il vostro segreto è svelato; il Cupido è

(2) Avendo a fronte tre Città nemiche potenti e irritate.

(3) L'Arcadia, provincia mediterranea del Peloponneso. Sembra che gli Arcadi lossero i prinsi tra i Greci, che passasero dalla vita di cacciatori alla pastorale, ch' è il primo grado verso la civilità. « coltivasero con succeso la Musica, per cui si resero famosi. Soli cantare periti Arcadea. Sfortunatamente però l'Arcadia stesse era anche faconda d'animali che mandano un nuono alquanto diverso dal canto. Quindi Arcadio giovine appresso Persio significa tutt' altro ch' nuono di genio. Del resto gli Arcadi avevano delle idee singolarmente sublimi intorno allo loro nobiltà. Si sa che gli Atensiosi si credevano nati dalla terra stessa: gli Arcadi andavan più oltre, e si vantavano che i lor propenitori erano venuti al mondo innanti la Luna.

e Megalopoli al lor dominio assoggettano, risorgeranno più poderosi e gagliardi. Dobbi amo dunque guardarci che questi nou ci si rendano formidabili innanzi che quelli sien bassi, e che Sparta d'improvviso grandeggiandoci in faccia non ci adombri troppo più di quel che ci giovi veder 'Tebe impicciolita, e depressa. Imperocchè non credo io già, che tutte le nostre mire tendano solo a scambiar nemici, e che ci paja di aver guadagnato assai se in luogo dei Tebani sottentrino a darci briga i Lacedemonj. É bensi nostro oggetto che nè questi nè quelli abbiano forze, o baldanza di farci offesa, onde la Repubblica rispettata, e sicura mantenga tranquillamente l'antica sua dignità. Così è, dirà taluno: ma ella è pur trista cosa ed acerba il prendersi per Alleati coloro contro a'quali Mantinea (4) ci vide schierati in battaglia, e a loro prestar soccorso contro di quelli con cui allora avemmo comuni i perigli. Io pur così la intendo, Ateniesi; ma intenderei altresi che ciascheduno dovesse contenersi fra i cancelli del

<sup>(4)</sup> Forte Città dell' Aradia, presso di cui accadde una sanguinosa battaglia fra i Tebani e gli Aradid an una parte gli Spartani e gli Areniosi dall' altra. Ambeduei partiti cantarono vitoria, ma ella costò troppo caro si Tebani; essendo in essa battaglia rimato uccino byantionoda, Eroe forse il più grande di quanti n'eble la Grecia, ed a cui solo i Tebani doveano la loro grandezza.

retto, e del giusto. Volessero pur tutti rispettare gli altrui diritti, e vivere in pace: non avrebbero allora quei di Megalopoli mestieri del nostro soccorso, e non ci vedremmo costretti a far cosa contraria alle voglie dei nostri antichi Alleati; e poichè gli Spartani pur tali ci si protestano, e gli Arcadi novellamente cercano di esserlo, che potremmo bramar di meglio? Ma se i Lacedemonj cominciano ingiustamente le ostilità, se rompono primi la guerra, che dobbiam farci? Che se pur non d'altro si trattasse fuorchè di sapere se debbasi abbandonar Mega-Iopoli alla prepotenza di Sparta, si tradisca, se così v'aggrada, la causa più giusta per non dispiacere a coloro che furono in altro tempo della nostra fortuna consorti. Ma sendo che non c'è chi non sappia, che come gli Spartani abbiano occupata quella Città, marcieranno dirittamente a Messene, su via mi risponda alcun di coloro, che sono così avversi a quel popolo, qual consiglio allora ci darà egli, o che ci dirà? Ognuno, vi so dir io, starà a vedere, nè ci sarà chi osi pur di fiatare. Tacciano pur essi o rispondano, voi ben sapete che ad ogni modo converrà dar soccorso a quella Città si per la fede da noi giurata ai Messenj (5), e sì

<sup>(5)</sup> Trovandosi i Tebani impacciati nella guerra contro i Focesi, i Lacedemonj credettero esser quella opportuna

anche perchè troppo importa alla Repubblica ch'ella sia salva. Or via consideri ciaschedun seco stesso se sia più onesto, e dicevole che vi mettiate ad attraversare i disegni de Lacedemonj per cagione di Megalopoli, oppur di Messene. Parrebbe ora che non altro oggetto avesero le nostre mosse, fuorchè quello di darsocorso agli Arcadi alleati nostri, e manter salda la pace, per cui sola ci siamo esposti a tutti i cimenti di guerra: ma allora sarebbe a tutti visibile, che a soccorrer Messene ci sprona viemeno il zelo del retto, che il timore della potenza di Sparta (6). lo per me son d'avviso,

occasione di far valere i loro diritti sopra Messene, e già si accingevano a mover guerra a quel popolo: I Messenj in tale stato domandarono ajuto agli Ateniesi, e n'ebbero in risposta ch'essi non potevano indursi ad operare offensivamente contro 'Boparta, stante la loro allenazzo on queila Repubblica, ma che verrebbero in loro soccorso nel caso che gii Spartani entrassero a mano armata nella Messena. Demo-tene allude a questo decreto, riferitoci da Pausania.

(6) Gli Spartani asslendo gli Arcadi non potevano allegarue altro motivo che la loro ambizione e animosità. Per lo contrario il racquisto di Messene, benche doitoso agli altri Greci, e specialmente ai nemici di Sparta, non mancava di pretenti plansibili. Pietendevano i Lacedemonj di aver sopra quello Stato diritti incontrastabili, prima di auccessione, podi conquista, diritti rasandati dalla prescrizione di tre secoli. Le ragioni di Sparta sopra Messene possono vedersi spiegase diffusamente, e validamente sostenute null'Artiaga d'isocrate, i nutabata Artidiamo. che in ogni disegno ed impresa debbasi aver sempre rignardo a quello che è giusto, in guisa però che l'utilità, s'egli è possibile, non vada dalla giustizia disgiunta.

Odo anche spargersi, e ripetersi dagli oppositori un altro discorso, che debbesi ad ogni patto cercar di ricuperare Oropo, e che, se quelli che dovevano in questa impresa ajutarci, ce gli rendiamo malaffetti ed avversi, non potremo poi all' uopo fusingarci della loro alleanza. Si, Oropo si ricuperi, Ateniesi, deesi farlo, 10 pur lo confermo: ma che ci si minacci la nimicizia di Sparta se ora ci colleghiamo cogli Arcadi che a noi volonterosi s' uniscono. parmi strano e sconcio ad udirsi in bocca a coloro, che di sovvenire i Lacedemoni ridotti ad estreme angustie ci confortarono . Perciocchò questi son pur quei dessi i quali allorchè tutti i popoli del Peloponneso ricorrevano a noi, e ci stringevano d'unirci seco, e piombar sopra Sparta(7), dall'un canto ci persuasero a ributtarli (dal

Perciò quanto era più gusta la guerra degli Spartani contro i Messeni che contro gli Arcadi, tanto gli Atenissi offendevano più gravemente i loro allesti socorrendo quelli, che questi. Nel primo caso poteva sembrare che fossero mossi dall'amor del giusto, nel secondo non si scorgêva che una bassa e acouverwo el invidia.

(7) Ciò accadde l'anno 4 delll' Olimpiade 102. Le Città del Peloponneso inanimate dalla sconfitta degli Spartani a Leuttra si sollevarono unitamente per iscuo-

che ne nacque che furono forzati a gettarsi in braccio ai Tebani )dall'altro c'indussero ad esporre pei Lacedemonje le sostanze e la vita. Ma se alcuno vi avesse allora predetto che gli Spartani fatti già salvi per voi, quando poscia non gli lasciaste insolentire a lor senno, non vi saprebbero grado delle vostre beneficenze, ditemi, Ateniesi, vi sareste voi mossi a soccorrergli? Del resto per quanto sia contraria alle mire dei Lacedemonj la nostra alleanza cogli Arcadi, parmi tuttavolta che debbano ben più averci obbligo dell'avergli noi ricattati dalle passate estremità, che crucciarsi dell'esser da noi distornati da un'ingiustizia. Or come dunque potranno esimersi dall'aitarci a riaver Oropo? No, nol faranno, non posso crederlo, quando non sieno i più sconoscenti degli uomini. Perciocchè non posso udire senza sorpresa ciò che per alcuni si sparge, che se noi ci facciamo alleati degli Arcadi, la Repubblica non potrà sfuggirela taccia di leggerezza, e dislealtà. Io dal mio canto penso tutto all' opposto, Ateniesi. E perchè ciò? perchè a tutta la Grecia esser dee ma-

ter il giogo di Sparta, e ricorsero alla protezione d'Aene, poco dianzi nemica di questa Repubblica. Ma gli Ateniesi, che comincia vano a temer più Tebe che Sparta, non vollero aderire alla lega, e strinsero anzi alleanza coi Lacedemonj, inviando Ilicrate in loro soccorso. Diod. 1. 15. nifesto e notorio che, e quando movemmo a soccorso de Lacedemonj, e quando testè agli Eubeesi pria di salvezza poi d'amistà femmo dono (9), una fu sempre e costante la mira della Repubblica: e quale? di ripulsar gli oppressori, di farsi scudo agli oppressi. Or s'ella è cosi ono sarmo già noi disleali, ma quelli bensi che non sanno indursi a rispettari dritti del giusto, e si parrà chiaramente che dei pubblici scompigli non dee già darsi carico alla Città nostra, ma solo a coloro i quali non altre leggi che la loro avidità riconoscono.

E osservate di grazia la squisita malizia degli Spartani (10). Vanno essi vociferando do-

<sup>(8)</sup> Gli Ateniesi diedero asilo e soccorso a Pelopida e agli altri fiorusciti di Tebe; gli ajutarono a rimetter in libertà la loro patria, e continuarono nell'alleanza dei Tebani, finche à accorsero che questi cominciavano ad abusarsi della loro prosperità.

<sup>(9)</sup> Vedi la Nota (20) alla Filipp. 1 .

<sup>(10)</sup> Archidamo, Re di Sparta, Principe ambiziono ed accorto, aperando che la sua patria avesa e profiture delle pubbliche turbolenze, intavolò un Trattato, per cui le diverse Potenze di Grecia avesero a rimeteria nello satto in cui erano innanzi all'ultima guerra. Questo Trattato in apparenza onesto, è tendente a ristabilir la pace universale, non aveva in sostanza altro ogetto che il eradiera a Sparta tutta la sua antica potenza. A fuen per questo poetto veniva a racquistar Cropo eltole con frode dan Tebani, e qualche Stato subalterno facea guadagno d'un castello d'un tertirorio di poca inforortanza im al gran dan-

versi render a quei di Elide una parte della Trifilia (11), 'Tricarano ai Fliasj (12), la patria ai

an era di Tèbe e il gran vantaggio di Sparta. Oltrechè docevano ristabilirsi le tre più volte mentovate Città della Beozia, con che i Tebani scemavano estremamente di lorze: dovevano ultresi in vigor di questo Trattato distruggersi Megalopoli, e Mesene, i una delle quali fia babircata , l'altra ripopolata nel corsodella guerra Beotica. Così Sparri rimasta senza rivali diveniva non solo l'arbita del Pelopouneso, ma si rendeva nuovamente formidabile a tutta di Grecia. Demostate e-perto politico, comobe tosto le insidie della finta generosità d'Archidamo. Il Trattato non bebe luogo, e Sparta cercò invano di rapir colla forza riò che non potò ottener coll'accordo. I Tebani sostennero gli Aradi con efficacia, e i Poccasi si nitrono ai Lacedemonj. Così le mire d'ambizione si mescolarono alla speciosa cauadella guerra Sarra, e ne distarono l'incendo.

(11) Passe del Pelopouneso fra l'Elide e la Messenia , cod etto, accondò Strabone, da tre tinà (dette gracumente file) che coltà i stabilirono. Gli Elei e gli Arcadi se no contrastarono lungamento il possesso. Nell'anno a dell'Olimp. 103 i fuorusciti d'Arcadia sostenuti da quelli d'Elide, a' erano impadronti del forte Gastello di Lassione, dal che ebbe origine la guerra. Dopo molte vicuelle, gli Arcadi ajutati dagli Ateniesi sconfissero gli Elei , e non solo ricuperarono. Lassione e le altre, tere del Trillia, ma si fecero anche padroni di alcune Città dell' Elide . Lucchesini .

(12) Era questo un popolo confinanță con que îd Sicione, sattacatissimo a Sparta, a segno che neppur dopo la battaglia di Leuttra, quando le cose degli Spartani sembravano già disperate, e tutto il Pelopouneso ne avea scossoii giogo, non volle abbaudonare i suoi alletti, della qual fedeltà viene altamente e giustamente lodato da Senofonte Stor. Gr. L. 7. I Fliasj erano prima annovetati fra gii Argivi, ma sendosene poscia stucati, furono esposii all'ofuorusciti Arcadi (13), Oropo a noi. Credete voi che ciò dicano per zelo ch'abbia ciaschedun cio ch'è suo? Appunto; pensate : sarebbe in loro un po'tarda cotesta delicatezza (14). Non altra è dunque la loro mira se non se di mostrarsi teneri e caldi perchè ognuno riabbia ciò che di sua ragione esser dice, acciocchè quando essi poscia moveranno contro Messene, tutti prontamente concorrano a sostenergli coll'arme ; o compariscano sconoscenti e sleali , se a chi gli sovvenne nel ricuperar le loro cose, in simil nopo ugual guiderdone non rendano. Io per me credo che senza lasciare gli Arcadi in preda ai Lacedemonj, verremo a capo dell'impresa di Oropo, o coll'ajuto di loro stessi se vogliono esser onesti, o con quello degli altri Greci, a cui non piacerà certamente, che i Tebani ciò che è d'altrui si ritengano. Ma quando bene fossimo certi, che se non si permette

dio di questo popolo che tolse loro Tricarano, castello considerabile di quel paese. Lucchesini.

<sup>(15)</sup> Gli Spartani favorivano g'i Elei, come nemici degli Arcadi, e per la stesa rag one volevano rimettere nelle loro città i fuorusciti d' Arcadia, che ricordevoli del benefizio avreubero so:tenuti gl'interessi di Sparta.

<sup>(14)</sup> Gli Spart.n. con tutta la loro decantata virtù mirarono sempre più al loro ingrandimento che alla salute della Grecia, e mostrarono in ogni tempo una sfrenta ambizione accompagnata de un orgoglio e da una durezza insopportabile:

ai Lacedemoni di manomettere il Peloponneso, non giungeremo giammai a riprender Oropo, egli è vie meglio, se lice il dirlo, por del tutto Oropo in non cale, di quellochè abbandonar la Messenia e'l Peloponneso alla discrezione di Sparta. Imperocchè non sarà questa, vi so dir io, la sola briga che avremo con essi : moltee gravi e pericolose querele mi s'affacciano in questo punto allo spirito, ma vo'tacerne per ora. Del resto misembra strano, che per aggravar quei di Megalopoli si metta in campo ciò che già fecero contro di noi a pro de' Tebani (15), e che poi, or che si mostrano volonterosi d'esserciamici, e pronti a compensar i passati danni coi benefizi presenti, siaci chi ce lo invidi, e s'adoperi a tutta possa per tenergli tuttavia dalla nostra amicizia discosti. Nè s'avveggono costoro che quanto più da loro si esagera la caldezza di quel popolo per gl'interessi di 'Tebe, tanto più si mostrano degni dell'odio vostro per aver frodata la Repubblica di si benevoli e fidi consorti, quand'essi a noi prima che ai Tebani per amici ed alleati si offersero. Ciance son queste d'uomini vili e insensati, i quali sembrano compiacersi in far si che quel popolo

<sup>(15)</sup> Nella battaglia di Mantinea , in cui militaron uniti ai Tebani contro gli Atemesi collegati coi Lacedemonj.

faccia lega con tutt'altri, fuorchè con noi (16). In un punto, cred'io, per quanto lice conghietturando raccogliere, i più di voi non discorderanno da me: che se Megalopoli cade in poter de' Lacedemonj, sarà in periglio Messene; se questi Messene pur prendono, Atene vedrassi in lega con Tebe (17). Or non è egli molto più onesto e laudevole l'accettar ora gli alleati dei Tebani, e con esso loro farsi incontro all' ingordigia di Sparta, di quello che per un vano scrupolo di soccorrere un popolo confederato de'nostri nemici, abbandonar quello, per poi salvare i nemici stessi; e veder insieme le cose nostre a prossimo, e grave periglio soggette? Conciossiachè non è già questa leggera cosa e da trascurarsi per la Città, che gli Spartani colla presa di Megalopoli le loro forze rintegrino; sendochè egli è visibile, che non intrapresero già questa guerra per distornar alcun ma-

(16) Apparisce da ciò che gli Arcadi, e segnatamente quei di Megalopoli non erano abbastanza contenti della loro alleanza coi Tebani, e si procacciavano altri soccorsi. Forse veggendoli troppo inspacciati nella guerra Sacra, non credettero di poterme ottener ajuto pronto e valevole.

(17) Giacche non ci sarebbe altro riparo da opporre alla soverchia potenza di Sparta. L'argomento non poteva esser più calzante, poiche se tanto abborrivano di unirsi con un popolo già confederato dei Tebani, quanto più dovevano temere di vederati costretti ad unirsi si Tebani stessi, loro dichiarati mentici?

le che gli minacci, ma solo affine di riacquistare la loro antica possanza: di cui qual uso in altri tempi abbian fatto, che agognassero allor, che eseguissero, voi, Ateniesi, che vel sapete meglio di me(18), giudicate se sia ragionevole il viverne senza pensieri e sospetti.

Egli mi sarebbe assai grato d'intendere da cotesti nostri parlatori, i quali chi de' Tebani, chi de' Lacedemoni si mostrano così sfidati nemici, se contro questo o quel popolo gli attizzi il zelo del vostro bene, o se veramente altri Sparta per cagion di Tebe, Tebe altri per amore di Sparta perseguano. Che se dicono di esser mossi da queste estranie cagioni, trattateli da insensati, e lungi dall'ascoltarli abbiateli in onta e in dispregio: se poi rispondono che non altro gli sprona a parlare che il ben della patria: domandate loro perchè vogliano gli uni o glialtri innalzati o depressi più di quel che richieggano le circostanze della Repubblica. Puossi, Ateniesi, puossi umiliar i Tebani senza permettere che gli Spartani ringagliardi-

<sup>(18)</sup> Accenna la fanona guerra del Pelopouneso fra Sparta ed Atene, la quale andó a terminare nella prese di questa Città, e nel rovessiamento della Repubblica. Cio accadde nell'amon i dell'Olimp. 95, ciò anni 51 innanzi questo tempo. Demostene non era ancor nate, ma molti Cittadini che si trovavano in parlamento potevano essere stati testimo di questa seigura.

scano. Che la cosa sia agevole assai più di quel che si pensa, mi farò brievemente a mostrarlovi. Non c'è chi non sappia che gli uomini, anche i men curanti del giusto, tutti però tanto o quanto d'esser ingiusti arrossiscono; ma a chi contro gli altri malvagie cose intraprende non osano d'opporsi liberamente, salvochè allora che da siffatte inginstizie proprio in loro e privato danno ridonda. Questo, se le cose dirittamente riguardansi, troveremo esser la peste del pubblico stato, il fonte delle comuni sciagure, che con c'è chi voglia schiettamente e senza rispetti esser giusto. Tolgasi dunque si fatto ostacolo, e vedremo i Tehani impicciolir da se stessi . Protestisi altamente doversi rifabbricar Orcomeno, Tespia, e Platea, mettasi mano a quest' opera, s' incitino gli altri a seguirci: bella, onesta, nobile impresa non lasciar tra le ruine, e la polvere chiare e vetuste Città. Ma nel tempo stesso si dichiari non esser nostro intendimento che Megalopoli e Messene divengano preda de' Lacedemoni; nè per timore che ciò impedisca di rialzar Tespia, e Platea, si soffra che le Città già stabilite e abitate veggansi atterrate, e diserte. Come si divulghi per la Grecia la fama di questo doppio proposito, non ci sarà alcuno che mosso dalla nostra generosità non si accinga a far si che i Tebani

si divezzino dall'usurpar le altrui cose: che se no manchiamo all'ultimo di questi capi, all'opposizione che ci faranno i Tebani, ( nè a torto, ben conoscendo che il rifabbricarsi di quelle Città dee rovinare la loro grandezza joi troveremo senza ajuto, nè verremo giammai a capo de'nostri mal conceputi disegni. Imperocchè come potremo sperare d'unire i Greci alla nostra causa, se con una bizzarra condotta vogliamo ristabilite le Città che più non sono, e quelle che pur sono lasciamo abbattere?

C'è pur tra quelli che sembrano parlar più assennatamente degli altri, chi va dicendo doversi prima dagli Arcadi atterrare le colonne (19) della loro alleanza con Tebe, se vogliono farsi credere nostri fidi e sinceri alleati. Rispondono altri, non le colonne, ma l'utilità esser la base e 'l sostegno dell'amicizia, e che però essi avrebbero per alleati coloro che si mostrino volonterosi a soccorrergli. Io per me, quando pure siano essi si fattamente disposti, cosi la intendo: che debbasi ad un tempo ammonire gli Arcadi di atterrar le colonne, e di Lacedemonj di osservar esattamente la pace. Qual dei due popoli ricusi di far ciò che richie-

<sup>(19)</sup> I trattati e le alleanze appresso i Grecis'incidevano sopra le colonne, e queste erano collocate ne luoghi pubblici.

desi, abbiasi per sospetto, e stringasi lega con l'altro. Imperocchè o mantenendosi la pace quei di Megalopoli saranno tuttavia uniti a Tebe, con che si farà chiaro che non al giusto aderiscono, ma all'insaziabile avidità de' Tebani; o se ci si mostrano senza frode veri alleati, e che gli Spartani non pertanto non vogliano starsene in pace, daranno chiaramente a conoscere non aver essi attizzato questo foco affine che si rifabbrichi Tespia (20), ma perchè sendo i Tebani impacciati in questa guerra (21) , possano essi più agevolmente farsi a lor grado del Peloponneso signori. E qui non so meravigliarmi abbastanza di alcuni che giudicano doversi temere se un popolo alleato di Tebe divenga nemico di Sparta, ma se Sparta giunga a disertare e distruggere cotesto popolo non credono d'averne verun soggetto di tema: quando pure il tempo ci ha per lunga esperienza dimostro, che i Tebani di questi alleati si servirono sempre contro i Lacedemonj, i Lacedemonj contro di noi. Ed a ciò pure vorrei che pensaste, Ateniesi, che se voi ributtate quei di Me-

<sup>(20)</sup> Apparisce da ciò che il pretesto degli apparecchi di guerra fatti dagli Spartani era la riedificazione di Tespia, benchè realmente tendessero alla rovina di Megalopoli.

<sup>(21)</sup> Iutende o la guerra contro i Focesi, o quella a cui dovevano apparecchiarsi per impedire che Tespia non fosse rifabbricata.

galopoli, qualunque sia l'esito di questa guerra, ne avrete danno. Conciossiachè se quel popolo resta soverchiato e disperso, gli Spartani monteranno in grandezza troppo più che a voi non convenga; se per avventura egli è salvo ( siccome talora alcune cose fuor dell'aspettato addivengono ) non avendo in voi trovato soccorso, stringerassi, nè a torto, più fortemente ai Tebani; laddove se voi gli accogliete, fatti salvi per vostra opera, impiegheranno in pro vostro le loro forze. Ma distornando dagli Arcadi l'idea dell'evento, e dei perigli futuri, si consideri la cosa secondo ciò che le due Repubbliche dirittamente risguarda. Se dunque i Tebani . com'è dovere, rimangono sconfitti e depressi, non però i Lacedemoni ingrandiranno di troppo avendo gli Arcadi alleati nostri che li fronteggiano: se all'incontro in luogo di soccombere n' escono da questa fortuna salvi ed illesi, saranno con tutto ciò alquanto più snervati che per lo innanzi, avendo perduta l'alleanza d'un popolo ricordevole di dover la propria salvezza solo ad Atene. Sicchè da qualunque lato si risguardi la cosa, egli è ugualmente visibile doversi sostener gli Arcadi, e far sì, che ricattandosi non ne restino obbligati a se stessi, nè ad alcun altro, ma a noi. Io chiamo, Ateniesi, in testimonio tutti gli Dei, che non mi mo-

## DI MEGALOPOLI

275

ve a parlare nè parzialità, nè disfavore ch' io abbia a quelli od a questi, ma solo la cura del bene della Repubblica: e a questo solo mirando vi conforto di nuovo, non pur di non abbandonar Megalopoli, ma generalmente di non soffrire a verun patto che alcuno de' più deboli resti soverchiato ed oppresso dai più potenti.

# ARINGA

#### PER LA

## LIBERTA DEI RODIANI

#### ARGOMENTO

 $T_{exminata}$  la guerra Sociale, che gli Ateniesi ebbero con quei di Chio . Coo . Rodi . e Bizanzio . i Rodiani furono lacerati da interne discordie, essendo tra loro alte prese la Plebe e i Grandi . Gli ultimi sostenuti dalle forze d' Artemisia Regina di Caria oppressero la Plebe. Artemisia, avendo posta guarnigione nella Città col pretesto di proteggere i Grandi, la faceva poco meno che da Sovrana, e sembrava disposta a far l'intera conquista di quello Stato, affettando con ciò di aderire ai comandi del Re di Persia. In tal circostanza il popolo di Rodi, non senza intelligenza d'alcuni dei più potenti, che mal soffrivano l'autorità d' Artemisia : ricorse ag li Ateniesi onde viacquistar col lor ajuto la libertà. Demostene, tuttochè l Rodiani si fossero mostrati acerbi nemici della Repubblica, consiglia che si rechi loro soccorso, sostenendo esser cosa utile ad Atene che gli Stati popolari siano favoriti e difesi . Dall'Aringa susseguente di Demostene apparisce che gli Ateniesi non aderirono ai consigli del nostro Oratore, e Rodi restò in potere dei Grandi, o per dir meglio nella dipendenza dai Principi di Caria .

Da Dionigi d' Alicarnasso vuolsi recitata quest' Aringa sotto l' Arconte Tessalo, cioè a dire un anno dopo la precedente.

# ARINGA

# PER LA LIBERTÀ DEI RODIANI

Di tanta e tale importanza sendo le cose che del presente consiglio fanno il soggetto, parmi dovere, Ateniesi, che a cadauno dei Cittadini ampia licenza di favellare concedasi (1). lo però non ho mai creduto difficil cosa il farvi sentirciò ch' è meglio (impercciochè per mio avviso vel conoscete abbastanza da per voi stessi), bensi trovo malagevole il persuadervi a porlo ad effetto. Imperciocchè come una cosa fu da voi approvata, e fermata con decreto vostro, scorsi più d' una volta esser quella tanto lontana dall'atto, quanto innanzi che se ne fesse parola.

(1) I parlamenti degli Ateniesi erano pieni di tumulto e di risse. Gli Oratori fazionari facevano spesso a gara per impradonirsi della bigoncia, nè lasciavano che vi si accostassero se non se quelli del loro partito. Talora anchei Presidenti delle adunanze, o per-prudenza o per fazione, vietavano l'aringare a tutti, o a qualcheduno degli Oratori. Demostene mostra di alludere ad alcuno di questi disorduni.

# 278 ARINGA PER LA LIBERTA

Del resto l'affare di che al presente si tratta è di tal sorta, Ateniesi, ch' egli è ben dritto che per esso si rendano singolari grazie agli Dei. Coloro che sospinti da vana insolenza mossero, non ha molto, guerra allo Stato, ora negli scompigli domestici ricorrono a voi, ed hanno in voi soli le speranze di lor salvezza riposte. Deesi adunque, siccome io stimo, aver cura, che non ci scappi così fortunata occasione: conciossiachè se v'appigliate a'nobili e sani consigli verrete con somma vostra gloria a smentire col fatto le calunnie di coloro, che cercano di disonorar la Repubblica. Da quei di Chio, di Bizanzio, e di Rodi foste accusati, Ateniesi, di tender insidie alla loro franchezza(2), e perciò cotesti popoli collegati

(2) L'accusa nou era vans. , uè poteva dirsi calunnia, come affetta di chiamarla Demostene. Carete Capitano Ateniese, famoso per temerità più che per valore, speditio eou una llotta a ricuperar Anfipoli, credette di farsi merico collas sua patria, cominciando dal far soggette l'Isole di Chio, Coo, e Rodi, amiche degli Ateniesi, ma libere, e i acciuse a porri l'a saedio. Carete fu respinto; e questi Isolani stringendo fra loro alleanza e chiamando in socionità Bizzantini, e Misosolo, Regolo di Caria, si apparechiarono a far guerra agli Alemiesi. Questi, lungi dal risparar i loro torti col casigare il lor Capitano, trattarone da ribelli quegli fostani, e decretarono di far una spedizione coutro di loro. Questa è la guerra che fu detta Sociale, o dell' Isola. Ella durò tre anni uon senza grave danno e percolo d'ambe le parti. Cabria, uno de più cele-

fra loro vi mossero dubbia guerra, ed acerba. Ora per la vostra condotta e' si parra chiaramente che il primo autore, e orditore di questa trama, Mausolo (3), quel Mausolo che si

bri Capitani Ateniesi, vi perl gloriosamente. Alla fine Carete, che aveva acceso questo fuoco colla sua temerità, venne a spegnerio con una temerità amoora più grande, che poteva aver conseguenze ben più funeste. Ito in soccorso di Farnabaro, Satrapor helbo lalla Peria, gli feco ottener vittoria sopra i Capitani del Re, di che sdeguato Artaserse minacció gravemente gli Ateniesi di soccorrero il or uemici, e di mover contro di loro con una poderosissima armata. Gli Ateniesi impauriti s'affrettarono di conchiuder la gace coll'Isole, e rinunciando per sempre ai loro pretesi diritti, le lasciarono in possesso della sospirata libertà.

(3) Mausolo, Regolo di Caria, aveva quella provincia come in feudo dal Re di Persia. Vien tacciato dagli Storici di singolar avarizia. Demostene vuol insinuare ch'egli abbia reso sospetti ai Rodiani gli Ateniesi, ad oggetto di staccarli dalla loro amicizia, per poi opprimerli più facilmeute. Questo disegno di Mausolo, se pur è vero, non si palesò finch' ei visse. Perciocchè egli morì néll'anno 4. dell' Olimpiade 106., e al tempo di quest' Aringa recnava Artemisia sorella, e moglie dello stesso. Questa è quella Artemisia di cui si dice che bevesse le ceneri del marito, e che gli erigesse un superbo monumento, da cui tutti i sepoleri magnifici ebbero il nome di Mausolei. Chi s'intende del cuore umano troverà facilmente in ambedue queste cose più di vanità che di sentimento. Certo la sua condotta, come ben osserva il Leland, mostra tutt' altro che una vedova inconsolabile e trascurata delle cose del mondo . Forse la sua fama di straordinario amor conjugale , secondo lo stesso scrittore , non è dovuta ad altro che all' immaginazione di quegli uomini di genio che si di-

### 280 ARINGA PER LA LIBERTA'

mostrava così tenero del bene de' Rodi insidiava veracemente la lor libertà; che quei di Chio, e di Bizanzio, nella di cui amicizia avevano fidanza, gli abbandonarono, senza curarsene, alla lor sorte (4), e che voi della di cui lealtà aveasi sospetto, voi soli generosamente gli avete salvi. Or come ciò fia noto a tutta la Grecia, ne addiverrà che il Popolo in tutti gli Stati risguarderà la vostra amicizia, come pegno sicuro della propria salvezza; nè vi sarà picciol vantaggio l'ottener presso tutti una piena, nè da sospetti adombrata benevolenza. E qui non so abbastanza maravigliarmi che ci siano alcuni che prendano a sconfortarvi dal difendere la libertà dei Rodiani per timor d' offender il Re(5); e che questi sien pur quei dessi, che v' incitano ad attizzare il Remedesimo contro lo Stato consigliandovi a sostenere la ribellion degli Egizi (6):

sputavano il premio nei Giuochi che Artemisia celebrò in ouore di Mausolo.

(4) Forse per timore d'Artemisia, o del Re di Persia.
(5) Essendosi per la pace d'Antalcida stabilito che le colonie Greche dell'Asia appartenessero al Re, poteva questi allegar diritti sopra Rodi, che posta di mezzo fra l'Asia, e la Grecia dava luogo a dispute di dominio.

(6) Artaserse Oco avea guerra da qualche tempo con Nettanebo Re d'Egitto che gli si era ribellato; e il Persiano in quest'anno specialmente faceva ogni sforzo per vendicarsene. Aveva egli perció chiesto soccorsi di truppe auquando pure a tutti è notorio che l'Egitto è una porzione dell'imperio di Persia, i Rodj all'opposto furono sempre annoverati tra i Greci.

Egli non dee esservi uscito di mente che allora quando si teneva fra noi consiglio intorno le cose di Persia, io levatomi il primo, anzi pur, se non erro, il solo, o certo fiancheggiato non più che da un altro fra voi, presi a dirvi che fareste a mio parere gran senno se vi guardaste dal far credere che cagione del vostro armamento fosse la nimicizia col Re, e se innanzi contro i presenti vostri nemici vi apparecchiaste per modo che veniste a porvi in istato di ripulsare il Re medesimo qualora egli fesse prova di offendervi o d'assalirvi. Nè già questo mio pensamento piacque a me solo, ma fu da voi stessi favorevolmente accolto e accettato. Or fate iconto che il mio presente ragionamento non va punto da quel di allora discosto. E certo se il Persiano volesse delle sue deliberazioni chiamarmi a parte, non altro consiglio sarei per dargli che quello ch'io

siliarie alle Città principali di Grecia. Gli Ateniesi se un esentarono con belle parole, e proteste d'amicizia. Ma nel tempo stesso mandarono ajuti all'Egizio, o permiiero che i loro Capitani andassero a cercar ventura presso quel Re.

### 282 ARINGA PER LA LIBERTA'

do a voi stessi, cioè a dire ch'ei guerreggiasse arditamente per difesa delle cose proprie, se alcun popolo di Grecia osasse toccarle, ma che in quelle che in nulla a lui si appartengono si astenesse dal porvi mano, e avesse agli altrui diritti rispetto. Che se voi, Ateniesi, avete fermo nell'animo di abbandonar al Medo checchè egli o colla forza o colla frode può trarre a se, sozza cosa, per mio giudizio, e indegna di Atene fia questa: se per lo contrario credete degno di voi sostener la causa del giusto, e far guerra ove abbisogni, e soffrire con fermo cuore checchè addivenga; primieramente quanto più vi mostrerete animati di questo spirito, tanto meno vi fia di mestieri d'usarne; poscia acquisterete appresso tutti rinomanza d'assennati, e di prodi.

Ed acciocchè non sembri ad alcuno che confortandovi a voler libera Rodi, i ovi consigli strane cose, e dal costume della patria disformi, voglio rammemoravi un simil fatto de' tempi scorsi, da cui la Repubblica ritrasse gloria, non danno. Egli dee ricordarvi, Ateniesi, d'aver tempo fa spedito Timoteo conordini di recar soccorso ad Ariobarzane (7), a

<sup>(7)</sup> Satrapo della Frigia , di cui alla morte di Mitridate s' era messo in possesso, senza attender l' assenso del Re : sembra però, ch' egli avesse fatto credere agli Ateniesi di

condizione però (condizione espressa a chiare note nel decreto vostro) ch' egli non avesse a violar i patti fermati poco dianzi col Re (8). Ma sendosi da quel Capitano inteso di fermo, che Ariobarzane s' era apertamente fatto ribello alla Persia, ed insieme che Ciprotemide, per comando di Tigrane Satrapo regio, avea posta guarnigione in Samo (9), siccome ricusò di sostener il primo coll' armi, così non dubitò punto di cinger Samo (10) d' assedio, e ri-

poterio ottenere ben tosto; e che in tanto avesse richiesto il loro soccorso fingendo di volersi assicurare contro i suoi particolari nemici. Questo Ariobarzane è forse lo stesso che per alcune sue benemerenze fu fatto Cittadino Ateniese. Lucchesini.

(8) Nella pace universale, conchiusa l'anno 2. dell'Olimp. 101., di cui fu mediatore Artaserse.

(a) Tigrane e Ciprotemide dovettero impadronirsi di Samo, come laolo apportuna a combatter Ariobarzane, che unito a Mausolo, e ad altri Satrapi erasi apertamente ribeltato alla Petsia. Ma essendo Samo, per la più volte mentovata pace d'Antalcida, dichiarata thera, giustamente Timoteo ne cacciò il Capitano regio che l'aveva occupata, nel tempo stesso che ricusò di soccorrere il Satrapo ribello.

(10) Samo, Isola dell'Ionia, avea, accondo Erodoto, il tempio più ampio che fosse in Grecia. Nei tempi antichi fiu signoreggiata da' tiranmi, fra i quali Policrate si recelebre si per l'etempio singolare di prospera e di avversa, fortuna, e si anche per la stuma ch' e fece del poeta Anacreoute, che gli fu assai famigliare. Dopo la rotta d'Seruziano ca Greci; confortandogli a liberare i lor nazionali Astatici dal giogo di Persia, e contribuirono grandemeute alla vittoria di diticale, dopo ol qual tem.

### 284 ARINGA PER LA LIBER'TA'

metterla nella sua prima franchezza: nè però per tal fatto sino al giorno presente s' ebbe guerra o molestia veruna. Imperciocchè non con ugual prontezza sicorre all'arme, nè con ugual calore s'impugnano, ove si tratti d'usurpar l'altruicose, e ove di conservarsi le proprieQuando lo Stato è in pericolo, ciascheduno fa l'ultime prove, e combatte a guerra finita: na qualora nonaltro ci move a guerra che un

po entrarono nell'alleanza d' Atene. Venuti poscia a contesa coi Milesj, e veggendo che gli Ateniesi prestavano maggior favore a quei di Mileto, che per esser concittadini della bella Aspasia avevano diritto alla protezione di Pericle, si ribellarono alla Repubblica . Pericle spedito colà con una flotta, prese l'Isola, e v'introdusse il Governo popolare. Ma sendo perciò insorte molte sedizioni nell'Isola, i partigiani dei Pochi, col soccorso di Pissutne, Satrapo Regio, entrati di notte nella città discacciarono quei della fazione Ateniese, e dichiararono la guerra a quel popolo. Fu di nuovo spedito Pericle, e dopo varie vicende di guerra sottomise nuovamente i Sami, gli condannò ad un'ammenda di 200 talenti, atterrò le mura della Città, e tolse loro le navi. Samo dopo questo tempo restò fedele agli Ateniesi fino all'anuo 2 dell' Olimp. 97, in cui si ribello di nuovo, e s'uni agli Spartani. Per la pace d' Antalcida ricuperò poscia la sua libertà: ma gli Ateniesi, non so per qual ragione o pretesto, tornarono poscia ad impadronirsene, poichè sotto l' Arconte. Aristodemo, nell'anno precedente a quello di quest' Aringa, vi spedirono nna flotta, e divisero il paese tra i loro Coloni, tra i quali si trovò Neocle, padre del Filosofo Epicuro. In tale stato durarono i Sami, sino a tanto che Perdicca, dopo la morte d'Alessandro, cacciò gli Ateniesi dall'Isola, e la restituì ai primi abitanti .

po'disete d'aver di più, tanto ciaschedun vi si adopera, quanto gli altri lo si comportano; e se s'alzi chi cel contenda, non perciò si crede d'aver diritto di risentirsene come d'ingiuria e di torto.

Nè già cred'io che Artemisia, come sappia che a voi sta a cuore la libertà dei Rodiani, vorrà scostarsi da questa regola. Udite ciò che io ne pensi, e giudicate se mal m' apponga. Se il Re giungesse a capo di quanto ha intrapreso contro l' Egitto, non dubito che Artemisia non avesse allora da fare ogni sforzo per assoggettare anche Rodi alla potenza di Persia, nè ciò per leale afficcione ch' ella abbia al Re, ma perchè sendo egli vicino a'suoi Stati(11), vorrà cattivarlosi con cojesto singolar benefizio, e renderselo ben affetto e dimestico. Ma se le cose di colà vanno al rovescio de' desiderj del Re, come appunto ne corre voce (12), non al-

<sup>(11)</sup> Per mezzo dei Satrapi e governatori delle provincie vicine alla Caria.

<sup>(12)</sup> Secondo Diodoro di Sicilia, Artaserse Oco nell'anno di quest' Aringa non pastero nell'Egito, ma solo accostà l'esercito alla Città di Sidone, che fu presa per tradimento di Mentre di Rodi, Capitano de' Mercenary, e di Tenni loro medesimo Re. I Sidonj veggendo per questa perfida inevitabile il loro sterminio presi da disperazione appicarono il fusco alla città, e di questa dei loro tutti fecero un rogo. I Persiani nel principio dell'anno seguente giunaver in Egitto, e di vii nidatti la loro impresa ebbe

### 286 ARINGA PER LA LIBERTA'

tro uso dee ella credere che il Re voglia trar di questa Isola, fiuorchè di vegliar lei più dappresso; nè può ella risguardar Rodi, che quale in fatti ella è, cioè a dire come un bastiona alzato contro i suoi Stati (13), donde le genti di Persia la imbriglino a lor talento, e la inceppino. Io perciò porto credenza, ch' ella Rodi in suo cuore, anzi che del Re, brami vostra; e quindi bastandole di far sembiante di esservi avversa, o si asterrà dal soccorrere il Re, o il soccorso sarà meschino, e da nulla. Del resto intorno a ciò che si voglia il Medo, o che pensi, io per mia fè non so dirvelo: que sto so io bene che l'esser lui signor di Rodi o

principi assai disastrosi; perciocchè sendosi per la poca conoscenza del paese ingolfati in una profonda palude presso un luogo che da ciò appunto chiamavasi Baratro, una parte dell'esercito vi sprofondò ed ebbe a perirvi. Ad onta però di questa sciagura, Artaserse non molto dopo presso Pelusio scontratosi con Nettauebo Re d' Egitto, per opera specialmente dei Tebani comandati da Lacrate, lo sconfisse pienamente e lo ridusse alle ultime estremità . O dunque convien dire che Diodoro abbia preso abbaglio mettendo il fatto un anno più tardi : o deesi credere che in quest'anno stesso Artaserse, staccato dal suo esercito un corpo di truppe, lo spedisse innanzi per qualche oggetto di guerra, e che avendo questo corpo ricevuta una percossa dagli Egizi, ciò desse luogo alle voci di mal augurio sparse nella Grecia intorno alla spedizione d' Egitto . Lucohesini.

(13) Per convincersi di ciò bastaguardar alla situazione di Rodi ch' è al dirimpetto della Caria. il non esserlo, è di massima conseguenza per la Repubblica. Perciocchè ove addivenga che egli assoggetti quest' Isola alla sua podestà, non avrem già noi a consultare della libertà dei Rodiani, ma della nostra, e di Grecia.

Che se coloro che in Rodi tengono al presente lo Stato avessero forze proprie per sostenersi, non vorrei lo già consigliarvi ad abbracciar la loro difesa, ancorche promettessero di esservi ligi, e fedeli (14). Conciossiache ben mi ricorda che costoro sono quei dessi, i quali, posciachè ebbero accarezzati, affine di spegner il popolo, alcuni de' più autorevoli Cittadini, come per lor opera furono i più forti, gli cacciarono incontanente della Città. Or chi tra i suoi non serbò fede a veruna parte, come può sperarsi che voglia serbarla agli estranj? lo perciò, se il mio consiglio giovasse soltanto ai Rodi, non ne avrei fatto motto; sendochè io non ho con loro nè privato nè pubblico ospizio (15),

<sup>(14)</sup> Da ció si scorge che alcuni de' Grandi, stanchi di non godere che d'una autorità apparente, e dell'onore di essere gli schiavi più rispettabili d'Artemisia, s'erano segretamente uniti col popolo per implorar la protezione di Atene, e sollecitarue il soccorso.

<sup>(15)</sup> Si sa che il dritto dell'ospizio era sacro presso gli antichi. Gli ospiti erano privati o pubblici. Uu particolare era talora ospite d'uno Stato forastiero, e per lo tontrario uno Stato per mezzo de auoi ambasciadori era talora ospite d'un Cittadino. Quelli che accoglievano gli suno

vogliate esser loro del vostro soccorso cortesi, avranno, sto per dire, a ringraziar la lorosciagura medesima. Perciocchè se la fortuna a vesse loro costantemente fatto buon viso, Rodiani come pur sono (17), non so se mai avrebbero aperti gli occhi per ravvedersi: ora domati dalla sperienza, ed anmaestrati essere la stoltezza a molti di molti mali cagione, potranno per avventura apprendere ad esser più saggi nello avvenire, lochè certo sarebbe loro vantaggio più considerabile d'una passaggera e fallace prosperità. Egli è dunque mio avviso che deb-

droni della Città innanzi che il fatal errore fosse scoperto.

Leland.

(17) I Rodiani fin dai tempi d'Omero ebbero fama di superbi , poiche il Poeta li contrassegna con questo aggiuuto . Sembrache la loro arroganza fosse passata in proverbio. Troviamo presso Livio un Ambasciadore di Rodi che con aria imperiosa minaccia ai Romani la guerra, se non facevano la pace con Perseo, Re di Macedonia : Cujus magniloquentiam, dice lo Storico, vix curia paulo ante ceperat. Terminata poscia col trionfo de'Romani la guerra Macedouica, unaltro Ambasciador di quel popolo scusando uel Senato di Roma la nazione, confessa aver questa nel carattere e nelle maniere una certa naturale alterezza, prodotta dalla maggioranza ch'ella aveva sopra i popoli circonvicini. Siccome lo stile è sempre una conseguenza del carattere, appunto come il carattere è consegueuza della situazione fisica e politica d'una nazione, così lo stile de' Rodi aveva un non so che di dignitoso e magnifico, e teneva il mezzo tra la pomposa vaniloquenza degli Asiatici, e la aggiustata castigatezza degli Ateniesi.

Demost. T. II.

### 3e6 ARINGA PER LA LIBERTA'

basi far ogni prova di salvar questo popolo, e porre in dimenticanza le ingiurie, ripensando che voi pure da malvagi e frodolenti uomini foste talvolta ingannati e indotti a sconsigliate deliberazioni, di cui però non vi parrebbe giusta cosa l'averne a portar la pena.

Degna altresi d'esser ponderata è la considerazione ch' io son per farvi. Più volte, Ateniesi, avemmo guerra ora con le Città che dal popolo, ora con quelle che dai Potenti si reggono. Ciò ognun di voi ben sel sa: ma da quali cagioni avessero origine le guerre con quegli Stati e con questi, non c'è forse tra voi chi sel pensi. Cagione di guerra colle popolari Repubbliche (giacchè io prenderò a divisarvene la differenza ) furono o querele di privati, a cui le fazioni civili non permisero che si facesse ragione; o qualche porzione di territorio; o contese di confini, o cupidigia di gloria, o emulazione di Principato. Nulla di tutto ciò ebbero mai per oggetto le guerre che avemmo contro gli Stati dei Pochi; ma con loro combattemmo sempre per la libertà, per lo stato. lo pertanto non dubiterò d'asserire esser men dannoso ad Atenel' averper nemici tutti gli Stati popolaridi Grecia, di quello che aver per amiche quelle Città che alla signoria dei Pochi soggiacciono. Mercecchè guerreggiando con

popoli liberi fiavi a mio parer sempre agevole l' ottener pace quando n' abbiate talento: na l'amicizia stessa degli altri l'avrò sempre per mal sicura e sospetta. Conciossiachè non è possibile che i pochi ai molti, gli avidi d'impero agli amatori dell'uguaglianza portino affetto. E qui non so intendere come non ci sia chi paventi, che sendo quei di Chio, e quei di Mitilene (18), ed or quei di Rodi, e pressochè

(18) Mitilene, ora Metelino, città principale dell'Isola di Lesbo, ragguardevole per la situazione e per l'arte, e munita d'un doppio porto . Urbs , così nel parla Cicerone, et natura, et situ, et descriptione aedificiorum, et pulchritudine in primis nobilis: agri jucundi et fertilis. Fu colonia degli Eoli, e patria di Pittaco, uno de' sette Saggi di Grecia , come pure de' due celebri poeti, Alceo, e Saffo. Di questa i Mitilenei si gloriavano a segno, che improntavano le lor monete della figura di essa. Governata anticamente dai Pochi fu rimessa in libertà dal suddetto Pittaco. Dopo la guerra di Persia abbracciò l' amicizia d' Atene ; ma uell' auno 2. dell' Olimp. 88, se ne ribellò, e si uni agli Spartani. Pachete, Capitano Ateniese, la cinse d'assedio e la costrinse alla resa. Il popolo d'Atene istigato da Cleone, in uno de' suoi soliti furiosi trasporti ordinò che fossero uccisi senza distinzione tutti i giovani, e le doune e i fanciulli menati schiavi. Ma calmato un poco il furore, per consiglio di Diodoro Cittadino più moderato e più saggio, mandò in fretta a Pachete un messo, che raggiungesse il primo, e recasse ordini meno crudeli. Fortunatamente il secondo messo giunse a tempo per impedir il totale sterminio della Città. Contuttoció ne furono smantellate le mura e circa 1000 Cittadini, capi della sedizione furono messi a morte. Il territorio fu diviso in 3000 parti, trecento delle

### 308 ARINGA PER LA LIBERTA'

tutti gli altri caduti nelle forze dei Pochi, anche lo Stato nostro abbia a risentire le scosse di questi moti; o come ci sia chi speri che in questa poco meno che universal signoria dei Potenti, abbia solo il Popol d'Atene a tenersi libero e saldo. No, Ateniesi, ciò non può essere. Perciocche è noto a costoro che voi soli siete pur quelli, che potete affondar la loro grandezza, e trar tutti gli altri di servitù : perciò quello Stato da cui veggono soprastarsi certa ruina, dritto è che a tutta possa d'atterrarlo, e disertarlos' adoprino, Inoltre quei che commettono ostilità contro alcuno, di quei soli a cui nuociono debbono riputarsi nemici; ma cotesti spegnitori delle Repubbliche, e della tirannide de' Pochi sostenitori; hanno a risguardarsi come nemici comuni e sfidati di tutti i partigiani di libertà .

Giusto egli è pure, Ateniesi, che voi, fortunato e sovrano Popolo, verso i popoli oppressi di tal animo vogliate mostrarvi, di quale amereste che si mostrassero eglino a voi, se mai (cessino gli Dei l' angurio) voi pur foste colti

quali furono consecrate agli Dei, e l'altre divisie tra i Coloni, i quali dovevano pagar ogn'anno alla fiepubblica due mine per ciascheduna porzione. Pe poecia nell'auno s dell'Olimp. 55 assediata strettamente dagli Spartuni, ma difesa gagliardamente dagli Atenicsi, a cui restò da quei punto sempre fedele. Lucchesini. da simigliante sciagura. Che se alcuno dicesse siffatta pena esser dovuta all' orgoglio dei Rodj, dura voce sarebbe questa, nè da uomo che conosca ciò che convengasi ai tempi. Di fatto, sendo l', avvenire- agli sguardi d' ogui mortale nascosto, che gli avventurati abbiano cura dei miseri è dovere ad un tempo e d'umanità e d' amor proprio. È ciò a voi maggiormente conviensi, perchè so d' aver inteso più d' una volta rammentarsi da questo luogo medesimo, che allora quando la Repubblica fu da gravi tempeste battuta e scossa, non mancotra i popoli di Grecia chi volle dal suo naufragio camparla (19). Intorno a che mi giova

(19) Terminata la guerra del Peloponneso, Atene dovette soffrire d' esser soggetta al governo di Trenta nomini postivi da Sparta, i quali per le loro crudeltà meritarono il nome di trenta Tiranni. La maggior parte dei Cittadini per sottrarsi alla loro barbarie, fu costretta ad abbandouar la patria. Gli Spartani con singolare inumanità fecero un decreto in cui obbligarono tutti i Greci a rimetter nelle mani de' 50. qualunque fuoruscito Ateuiese che si trovasse nelle loro Città, fissando pena di 5. talenti a chi lo impedisse. Non solo gli Argivi, di cui l'oratore parla ben tosto, ma i Tebani medesimi, benchè nemici degli Ateniesi, ricusarono di ubbidire a questo comando; anzi con un decreto coutrario a quello di Sparta, fissarono una multa per chi veggendo un esule Ateniese trarsi a forza in Atene, non facesse ogni sforzo per liberarlo. Gli stessi Tebani insieme coi Corinti non volsero secondare i Lacedemoni, ne unirsi a loro mentre andavano coll'esercito a soccorrer i Trenta contro Trasibulo.

### 510 ARINGA PER LA LIBERTA'

rammemorare un sol fatto del popol d' Argo: perciocchè mi dorrebbe assai per l'onor vostro, che voi ; già celebri per la costante protezione degl' infelici, vi lasciaste vincere in generosità dagli Argivi. Essi adunque, sendo le loro contrade contigue a quelle de' Lacedemoni, e veggendo questi della terra e del mare fatti signori, non 'si sgomentarono per ciò, nè temettero di mostrarsi a voi soccorrevoli e del vostro caso pietosi: anzi avendo i Lacedemonj, come si dice, spediti ambasciatori in Argo per domandare alcuni fuorusciti di Atene, ebbersi questo in risposta, che se innanzi il tramontar del Sole non isloggiassero di colà, sarebbero risguardati come nemici. Or come non vi fia questo scorno gravissimo s'egli avvenga che possa dirsi che, laddove quei di Argonon paventarono a que' tempi la sovranità e la possanza de' Lacedemonj, voi, voi, Ateniesi, vi lasciate sbigottire da un Barbaro, o per meglio dir, da una donna? Pure avrebbero quelli potuto allegar per iscusa d'esser stati assai spesso sconsitti dagli Spartani, mentre voi bensi molte fiate vinceste il Re, ma da lui o da' suoi servi (20) non foste mai vinti pur una

(20) Con un tratto d'orgoglio Repubblicano chiama servi i Satrapi e i Luogotenenti del Re, e tra questi Mardonio uno de'più nobili, e grandi Signori di Persia. Che linguaggio per un cortificano Francese! volta. Conciossiachè se il Re in altro tempo soverchiò la nostra Città (21), venne egli a capo di ciò comperando a prezzo d' oro l'opera de' più malvagi e disleali fra' Greci, in altra guisa non mai: e da ciò pure non ne ritrasse alcun frutto: mercecchè allora quando il Medo colle forze de' Lacedemonj menomava la potenza della Repubblica, egli stesso per opera di Cleareo (22), e di Ciro (23), fuin periglio

- (21) Ognuno facilmente correrà collo spirito alla presa e ail'incendio d'Atene, fatto da Serse nel tempo della secouda guerra di Persia. Osserva però il Lucchesini che tal nou può essere l'intendimento di Demostene, mercecche gli Ateniesi in quel tempo per consiglio di Temistocle lasciarono in abbandono la patria, e si rifuggirono sulle navi: e Mardonio non trovando chi resistesse o ubbidisse, non può dirsi che abbia vinto o signoreggiato gli Ateniesi. Inoltre ciò che segue mostra che l'Oratore intende parlare d'un'epoca più recente, cioè del fine della guerra del Pelopouneso, in cui Lisandro assistito gagliardamente dai denari e dalle forze di Persia costrinse Atene alla resa, e ue distrusse la potenza e il Governo . Sicchè questa vittoria essendo prodotta principalmente dagli aiuti del Re, può attribuirsi alla Persia piuttosto che a Sparta. Del senso però di questo luogo si parlerà meglio nelle Osservazioni,
  - (32) Clearco, Spartano, comandante delle truppe Greche che andarono in socorosi di Circo ontro Artaserse. Dopo la battaglia di Cunassa, fu uccioa a tradimento da Tissarfane . Il suo carattere ci vien descritto da Senofonte Ateuisee, suo Collega in questa spedizione, che gli succedette nel comando delle truppe, e le ricondusse alve con quella celebre ritirata, che fu dall'antichità più ammirata di molte vittorie.
    - (23) Ciro il giovine, fratello minor d'Artaserse. Accu-

### 312 ARINGA PER LA LIBERTA'

di perder il trono e la vita. Perciò nè colla forza aperta ginnse egli a procacciarsi vittoria, nè colle insidie grandezza. Di due nimici c'ha di presente la Grecia, Filippo, e 'l Re, veggo che ilprimo per alcuni di voi si reputa uom di niun conto e da dispregiarsi (24); il secondo si risguarda come nemico poderosissimo, e for nidabile. Or se l'uno di essi ci sem-

sato d'una cospirazione contro di quello sarebbe stato messo a morte, se le preghiere di Parisatide sua madre non lo scampavano. Quindi fatto Governator dell' Asia minore, spronato ad un tempo dall'ambizione e dali'odio pensò a vendicarsi, e fece disegno di toglier al fratello il regno e la vita. A tal fine si conciliò l'amore dei popoli , accarezzò grandemente gli Spartani per obbligarsegli, ed avergli amici nella sua impresa, ed assoldato un corpo di 12000 Greci, che facevano il nerbo deila sua armata, mosse contro Artaserse, che venne egli pure ad incontrarlo. Diedesi la famosa battaglia, detta di Cunassa. I Greci dal loro conto sconfissero l' armata Persiana , ma l' ala comandata da Ciro su rotta da Artaserse; e Ciro stesso, mentre trasportato da furioso impeto si scaglia contro il fratello, perdè la vita. Così mort Ciro, dice Senofonte, uomo di tutti i Persiani che furono dopo Ciro il Grande, il più atto al regno, e degnissimo di regnare: aggiungerei, se non ne fosse stato sì vago .

(24) Da questo passo noi caviamo argomento per credere che questa Aringa sisai recitata innanzi la r Filippica, e non già dopo di essa, come asserince Dionigi d' Alicarnasso, e con esso la corrente dei Critici. Se ne parlerà lungamente nell'Osserv. 1 alla 1 Filippica, come pure nella Osserv. a questo luogo. bra troppo basso per vendicarsene, troppo forte l'altro per non cedergli checché pretende, quando, per Dio, Ateniesi, farem noi guerra, o con chi? Veggo anche alcuni che si mostrano oltremodo facondi allor solo quando si tratta di sostener contro di voi ghi altrui dritti (25). A questi vorre'io dar per consiglio che in pro vostro, non d'altri, impieghino cotesta loro facondia, se vogliono farsi credere zelatori veraci del retto. Conciossiachè egli è assai strano che pretenda d' insegnar a voi ciò ch'è giusto chi vi da primo l'esempio dell'ingiustizia: che ingiusta cosa ella è certamente, che un Cittadino si faccia uno studio di dire pubblicamente non ciò che onora, ma ciò che abbassa e vilipende la sua Città. Or via dunque mi si dica per vostra fè, perchè in Bizanzio non ci fu alcuno che avvertisse quei popolani a non tentar d'invader Calcedone (26),

<sup>(25)</sup> Convien credere che qualche Oratore avverso alla opinion di Demostene, abbia disapprovato negli Ateniesi cotesto prurito d'impacciarsi delle cose altrui, ed abbia condannata l'impresa di Rodi, come contraria ai dritti del Re, o dei Grandi che vi dominavano.

<sup>(36)</sup> Calcedone, città della Bittuia, rimpetto a Bizanzio antica Colonia dei Megaresi. Fu ella chiamata per ischeruo la citti dei cicciti, volendosi con questo nome pungere il poco accorgimento de suoi fendatori, i quali, come dice Plinio, aon seppero fa miglior scella, avendo discosto sub-sette stadi sikanzio, lugoo per ogni conto assui più fende

### 314 ARINGA PER LA LIBER'TA'

Città già vostra, or del Re, di loro non mai : o perchè niuno gli sconfortò dal rendere lor tributaria Selimbria (27), altre volte alleata vostra, edi circoscrivere quello Stato fra più ristretti confini, e ciò contro i giuramenti, ed i patti, in vigor dei quali dovea quel popolo esser in balia di sè stesso: o perchè a nessuno cadde in pensiero di consigliar Mausolo vivo, o, morto quello, Artemisia, a non far sue Coo, e Rodi, ed altre Greche Città, le quali il Re medesimo già di quelle signore, sofferse di cedere ai Greci solennemente, e per le quali i maggiori vostri gloriose battaglie, e gravi perigli sostennero. Alcuno non apri bocca di tutto ciò, o se la aperse, non trovò, ben sapete, chi volesse prestargli orecchio. Quanto a me, consigliandovi a voler libera Rodi, consiglio il giusto: ma quand' anche questo mancasse, non pertanto fiancheggiato dal costoro esempio, non saprei del mio consiglio pentirmi. E perchè ciò? perchè se tutti gli altri si

lice. Appartenne vicendevolmente agli Ateniesi e ai Lacedemonj. Nella guerra del Peloponneso fu press per valor d'Alcibiade, e ripresa poi da Lisandro. Per la pace d'Antalcida passó sotto il dominio del Re di Persia. Veggiam però in questo luogo che i Barantini tentarono di farsene padroni.

(27) Selimbria, Città marittima della Tracia, presso Bazzio, ora Solure; fu poi assediata da Filippo.

facessero una legge della rigida osservanza del giusto, vi sarebbe vera ignominia, Ateniesi, che voi soli vi feste lecito di discostarvene. Ma posciachè quanti sono, purchè sel possano, ripongono ogni ragione nell'armi, cotesto scrupoloso ribrezzo non parmi già esso amor di giustizia, ma pretesto di codardia, e dappocaggine. Di fatto io scorgo che ciascun popolo misura i propri diritti colle sue forze : di che posso arrecarvi un esempio domestico, e a tutti noto. Due sono i Trattati che hanno i Greci col Re; l'uno conchiuso dalla Città nostra, ed approvato universalmente: l'altro fermato molto dopo per opera dei Lacedemoni, di cui tutti i Greci ben a ragion si richiamano (28) . Ambedue questi Trattati leggi diverse, diversi stabilimenti contengono. Perciocchè in ciò che risguarda gli affari, e la ragion de' privati, comune ed egual diritto hanno stabilito le leg-

(a8) Di questi due Tratati, il primo è quello che si conchiuse l'anno è dell'Olimp. 82, per opera di Gimone, figlio di Miliziade, Tratato glorisone e vantaggione alla Grecia, come quello con cui s' imponevamo le leggi al Re, e si mettevano in libertà tutte le Città Greche dell'Asia. L' altro maneggiato dia Lacedemoni è quello della pace di Artalcida, che si stabili l'anno o dell'Olimp. 98, e fiu tanto vergognosa alla Grecia, quanto era stata illustre quella di Cimone, potchè appunto in questa si laciavano alla discrezione del Re le Città dell'Asia, anticamente fatte libere dagli Ateniesi.

### 316 ARINGA PER LA LIBERTA'

gi ai bassi e ai potenti: ma quanto al diritto pubblico della Grecia la sorte degli Stati piccioli è commessa all'arbitrio dei grandi. Posciachè dunque a voi spetta e il difinir ciò che è giusto, ed il sostenerlo, dovete por cura, Ateniesi, di compier ben quell'ufizio che alla vostra dignitade è commesso. È bene appunto verrete a compierlo, se farete si che tutta la Grecia vi risguardi come custodi e presidenti della pubblica e comun libertà.

Io so bene però che l'eseguir come dessi ciò che a voispetta difare, dee riuscirvi oltremodo malagevole. Imperciocchè tutti gli uomini non sogliono aver altro impaccio, che d'una guerra, voglio dir quella contro i loro aperti nemici, i quali, ove giungano a soggiogarli, non ci è più cosa che al loro felice stato contrasti . Ma voi, Ateniesi, avete a sostener due guerre, l'una comune a tutti, l'altra precedente a quella, e più grave. Conciossiachè innanzi di vincer in campo, v'è forza di battagliare in consiglio contro coloro che al ben dello Stato costantemente s'oppongono. E, sendochè mercè di costoro vi conviene combattere a palmo a palmo il terreno, non è meraviglia se egli vi accade più d'una volta di traviare, e di lasciar la Repubblica esposta a gagliarde percosse. Che molti sleali cittadini baldanzosi e sicuri in si rei ufizi s'adoprino ne sarà forse principal cagione la mercede a quest'anime venali proposta; ma certo parte di questa colpa rîsiede in voi, Ateniesi. Imperocchè ragion vorrebbe che la diserzione fosse da voi riguardata collo stesso occhio e nel Consiglio e nel Campo. Voi certo colui che nella guerra abbandona il posto a lui dal Capitano commesso, lo dichiarate infame, nè volete ch'egli partecipi di verun comodo, e diritto cittadinesco. Nella stessa guisa adunque coloro che nell' amministrazion de' pubblici affari abbandonano il posto della dignità dai vostri maggiori trasmessavi, e la Tirannide dei Pochi assecondano, dovreste marcargli d'infamia, e con vergogna dai parlamenti cacciargli. Come? voi avrete per buoni e veraci alleati quei soli, che giurarono d'aver comuni con voi amici e nemici, e vorrete creder leali e fidati consiglieri vostri coloro che ai nemici della patria la loro fede, la loro opera pubblicamente vendettero? Ma già il trovar che vituperare in quelli, o che riprendere in voi, è troppo più agevole che non bisogna: malagevole è bensi l'indovinare quali parole, o meglio, quali fatti le cose nostre raddrizzar possano, e rassettarle. Il parlar minutamente di tutto non è forse cosa di questo tempo: pure se ciò che vi proponeste di fare po-

### 318 ARINGA PER LA LIBERTA' ec.

tete risolvervi di sostenerlo con qualche azione importante, giova sperare che tutte le altre cose possano ad una ad una riordinarsi, e cangiar d'aspetto. Io porto dunque opinione che debbasi risolutamente por mano all'impresa di Rodi, ed operar cose degne del nome e della gloria d'Atene. E poichè egli è vostro costume di allegrarvi in udendo a lodar i maggiori vostri, e a riandar le chiare lor gesta, e le vittorie che ottennero, e i trofei che rizzarono, piacciavi di ripensare, Ateniesi, che quei prodi uomini non vi lasciarono queste gloriose memorie, acciocchè fossero ai loro nipoti oggetto di sterile ammirazione, ma perchè fossero sproni ed esempj, che a farsi emuli delle loro virtù gl' incitassero.

# ARINGA

INTORNO

# ALLA DISTRIBUZIONE

#### ARGOMENTO.

Tenendosi una radunanza del popolo per la distribuzione del denaro Teatrale, Demostene prendendo
occasione da ciò cerca di perusader gli Ateniesi a far che
cotesto denaro divenga premio del pubblici servigi, e non
fomento di infingardaggine. Consiglia perciò che sutti i
cittadini si distribuiscano in varie classi, e che siccome
profittano della pubblica liberalità, così cerchino di meritarla col rendersi utili allo Stato o militendo, o servendo ne' magistrati e giudis; Passa indi a rispondere
alle accuse de' suoi Avversarj, e finalmente facendo un
confronto fra i tempi pastati e 'Ipresente, mostra quanto la Repubblica sia decaduta dadl'antica sua diginià'

Intorno al tempo di quest' Aringa', di cui Dionigi di Alicarnasso non fa menzione, assento ad Ulpiano che la vuol detta innanzi alle Filippiche.

# ARINGA

INTORNO

# ALLA DISTRIBUZIONE

DEI CITTADINI.

A quale de' due partiti, ch'ora il Parlamento dividono, voless'io accostarmi, Ateniesi, sia ch'io mi dessi a condannare la distribuzione del denaro pubblico (1), sia ch'io prendessi

(1) Dell'origine e degli effetti delle distribuzioni s' è già parlato nella Nota (14) alla Filipp. 5. Veggiamo qui che l'abuso col tempo si fe' maggiore, e l'avidità del popolo quanto più prontamente fu soddisfatta tanto più divenne insaziabile. Sembra che dapprima questa distribuzione non avesse luogo fuorchè negli spettacoli, propriamente detti teatrali : ma da quest' Aringa si scorge che per ogni festicciuola, per ogni picciola solennità il popolaccio domandava due oboli, e pretendeva di vivere pressochè interamente a spese del pubblico erario. I buoni cittadini ben conoscevano le funeste conseguenze di questo abuso, e cercavano di rimediarvi. Quindi nascevano molte coutese quasi giornaliere, una delle quali diede luogo alla presente Aringa. Demostene fa conoscere abbastanza quant' egli disapprovasse questa rovinosa consuetadine ; ma per non alienar da se il popolo propone accortamente un terzo partito, che lasciando appareutemente sussistere così fatta usauza, veniva a toglierle quanto ella aveva di peruicioso e funesto.

### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 321

a sostenerla e lodarla mi sarebbe ugualmente agevole il procacciarmi l'applauso, o di coloro che credono esser questa usanza rovinosa allo Stato, o di coloro che questa larghezza come ristoro delle lor miserie risguardano. Perciocchè nè gli uni, nè gli altri non esaltano, o vituperano cotesto stabilimento, avendo rispetto al pubblico bene, ma questi, e quegli soltanto dalla loro opulenza (2), o strettezza, prendon consiglio. Io però siffatta cosa nè l'approvo. nè la riprovo, Ateniesi: sol vi ricordo, e v'invito a considerare che il denaro di che ora si tratta è bensi picciola cosa, ma non è picciola la consuetudine che ne risulta. Conciossiachè se questa liberalità fosse il guiderdone, o il mezzo dell'adempimento dei vostri doveri, lungi dall'esservi dannosa, ella sarebbe anzi singolarmente giovevole ed a voi stessi, e alla patria. Ma se ogni festicciuola, ogni menomo pretesto vi fa tosto correre al denaro, ma di far il dover vostro non volete pur udire a parlarne, guardate, Ateniesi, che ciò che ora vi sembra ottimo, non vi riesca in avvenire funesto. Quanto a me, dico ( nè sia chi mi fra-

Demost, T. II.

<sup>(2)</sup> I ricchi che non abbisognavano di due oboli non potevano che guardar di mal occhio questa dissipazione del tesoro pubblico, che poi faceva cader sopra di loro tutte l'aggravio delle spese atraordinarie.

### 322 ARINGA INTORNO ALLA

storni mentr'io favello; s'ascolti pria, poi si giudichi ) io dico che siccome s'è convocata una ragunanza per trattare della distribuzion del denaro, così deesi convocarne un'altra (3) per deliberare intorno alle contribuzioni, e agli apparecchi necessarj alla guerra: nè dee bastarvi d'udire, ma dovete aver animo di mandar ad effetto ciò che l'util vostro, e le circostanze richieggono; onde quinci innanzi le speranze di miglior fortuna sieno in voi stessi, Ateniesi, nè abbiate mestieri di domandar tutto giorno che si faccia il tale, o il tal altro (4), e con qual successo guerreggi. Dico altresi che di tutte le rendite della città, e delle sostanze private ( ch'ora son divenute prezzo di leggerezze), e dei tributi deglialleati, ciaschedun di voi dee partecipare ugualmente, siccome di cose vostre: in guisa però che questo denaro debba darsi come stipendio a chi è in età mi-

<sup>(3)</sup> Le ragunanze del popolo erano ordinarie, o straordinarie. Quelle avanno i loro giorni determinati ei Dopolo vi concorreva da sè. Le altre si convoavano dai Pritani, o Presidenti del Seanto, e talora dai Capitani, per qualche improvviso biogno, e si chiamavano eccelsiae suncidei o sia Radunanze convocate. Di queste parla in questo luogo Demostene.

<sup>(</sup>i) Quì non s'intende di Filippo che pareva allora trascurar le cose di Grecia. Doveano bensi gli Ateniesi esser solleciti dell'esito della guerra Focese che durava tuttavia con varie vicende.

### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 323

litare (5), a chi l' ha oltrepassata, come onorario di magistrature, e giudizi, in somma a ciascheduno sotto qualche titolo di benemerenza, e servigio. Dico finalmente che dovete militar voi stessi (6), nè commetter ad altri un uffizio si rilevante, e si nobile, acciocchè le forze vostre sieno proprie della città, e di Cittadini composte. Così soddisfarete al dover vostro, nè vi mancherà il bisognevole, e il Capitano potrà comandar al suo esercito (7): nè vi accaderà più ciò che ora troppo spesso suole accadervi, che abbiate a far processo ai vostri Capitani, e che tutto il frutto delle vostre spedizioni sia questo: Un tale d'un tale diede querela a un tal altro (8); nulla di più. Sapete voi quali conseguenze risulteranno dal nuovo ordine ch'io vi propongo? Primieramente i vostri alleati rattenuti non più dalle guar-

(5) Quale ella fosse, s'è già detto nella Nota (26) alla Filipp. 1.

(6) Gli Ateniesi inebbriati d'ozio e di spettacoli aveaud concepito una repugnanza quasi insuperabile per lefatiche della guerra . Trascurando le antiche leggi, che non esimevano alcuno dall'obbligo della milizia, se ne centavano sul più leggiero pretesto; e i più agiati vi mandavano un sostituto. Quindi l'armata era compostadi mercenarj; od'una moltitudine tratta dalla feccia del popolo, incapace d'onore, e di disciplina.

(7) Perche, dice altrove lo stesso Demostene, comandare e non pagar mal s' accorda.

(8) Formula delle accuse giudiciarie.

### 324 ARINGA INTORNO ALLA

nigioni, ma dalla comune utilità, si resteranno ben affetti e fedeli. In secondo luogo i Capitani, che ora avendo sotto di se uno stuolo di forastieri non fanno che metter a ruba le terre de' confederati (q), e i nemici non osano pure guardargli in viso ( di che il vantaggio è di lor soli, l'infamia è nostra), quando abbiano sotto i loro stendardi un corpo di cittadini, ai nemici quinci innanzi, non più agli amici, saran di spavento, e di danno. Ed oltre a ciò, molte sono le cose che la vostra presenza richieggono. Perciocchè, lasciando stare, che le domestiche guerre con domestiche forze voglion condursi, un tale regolamento diviene a voi necessario per altre mire. Conciossiachè se a voi bastasse di viver tranquilli e sicuri, nè voleste punto brigarvi delle cose de' Greci, la

(g) Le truppe Atenies i erano generalmente assai mal pagate. E peré occisie mercanari indisceplinati conditi da un Capitano che valeva poco più di loro, audavano a risarcirrà spogliando gli alleati d'Atene. Si vide telora qualche Fujitano Ateniese uniris ai Corrali, e infestari limare e l'isole con ruberie, e violenze. Quindi la sola vista d'una flotta Ateniese destava negli alleati uno apavento comiderabile. Focione che voleva risparmiar loro questo scompiglio, a soposea a Cabria che pensava di spedirio con o galee a riscuoter il denaro e le navi che gli alleati dell'Isole doverano contribuire agli Ateniesi per la guerra. Quest' apparecchio, diais egli acconciamente, è poco 8 io vado come nemico, se come Ambasciadiore è troppo; una sola gulea basta a siò : ne volle di più.

### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 325

faccenda sarebbe allora diversa. Ma voi volete tener il primato, volete diffinir i diritti, ed esser arbitri delle contese de'Greci, e con tut. to ciò non pensate ad allestire, ed alimentare un'armata che vi mantenga in possesso di questo grado d'autorità. Quindi è che, voi veggenti e tacenti, il popolo di Mitilene solo e derelitto fu spento; e spento fu pure, voi pur veggenti, e tacenti, quello di Rodi. Oh! egli era nemico nostro, dirà taluno. Pure volevasi, Ateniesi, aver più rispetto all'odio essenziale che per la sua intrinseca costituzione dee passar tra una Repubblica, e 'l governo dei Pochi, di quello che alla nimicizia passeggiera, qualunque siasi, che potete aver con un popolo. Ma per tornar la ond'io mi son dipartito, dico, che tutti i cittadini debbono ripartirsi in diverse classi, e secondo questo ripartimento, ciascheduno dee aver la sua parte e dei profitti, e dei pesi. Intorno a ciò so d'avervi tenuto discorso anche per lo innanzi(10), e di aver divisato come possano ripartirsi e gli

(10) Convien che l'Aringa accennata qui da Demostene siasi smarrita. Tutoche egli faccia in più d'un luogo qualche cenno di questi ripartimenti, pure non ne tratta mai di proposito; nell'Aringa per la Guerra di Persia si parla del ripartimento per compagisi, ma ciò solo per levar le contribuzioni, seuza far ceuno de'due oboli, e d'altri profitti.

### 326 ARINGA INTORNO ALLA

armati alla grossa, e i cavalieri, e gli altri che non sono in età di militare, e come tutti abbiano a partecipare della pubblica liberalità. Ma non posso dissimularvi d'aver fatto un' osservazione che mi turba e mi scoraggia oltre modo; quest'è, che molte, e belle, e magnifiche sendo le cose da me in quell'occasione proposte, scorgo che ognuno si ricorda de' due oboli, niuno del resto. Pure quelli saranno sempre due oboli, e nulla più; ma che una città guernita di tanti cavalli, di tanti fanti, di tante galee, di tante rendite(11) pensi al fine di rendersi rispettabile col riordinarsi, ed apparechiarsi alla guerra, questo, Ateniesi, può valere i tesori del Re. Tutto ciò vi rammemoro,

(11) La cavalleria degli Ateniesi consisteva in 1200 Cavalli, che a que'tempi era un numero considerabile. I pedoni al tempo di Tucidide giunsero sino a 2900. Quanto alle forze navali s'è già veduto che la Repubblica poteva metter in mare 500 galee. Le rendite d'Atene si traevano dalle gabelle, dalle tasse, dai tributi, dalle pene pecuniarie. Queste rendite dovevano certamente esser le più abbondanti d'ogn'altro Stato di Grecia, essendo Atene la Città più commerciante e più facoltosa d' ogn' altra. Aristofane fa montar le rendite d'Atene a 2000 talenti . Le guerre fortunate o infelici arricchirono o impoverirono il pubblico erario : ma in questi ultimi tempi le larghezze insensate che si usavano al popolo, le spese enormi degli spettacoli, e la mala amministrazione del denaro pubblico l'avevano pressochè esausto, e le più importanti imprese degli Ateniesi andarono quasi sempre a voto per mancanza di denaro.

## DISTRIBUZIONE DEI CITT. 327

perchè, siccome scorgo che alcuni mal soffrono che voglia a tutti addossarsi il peso della milizia, ma non v'è pur uno che non convenga che la distribuzione per classi, e l'apparecchio militare sarebbe oltre modo giovevole, apprendano tutti coloro che s'alzano a darvi consiglio, che bisogna incominciare da questo punto, e questa adogn'altra cura premettere. Conciossiachè se voi vi persuaderete esser questo il tempo opportuno d'apparecchiarvi, avrete ogni cosa bello e pronta allor che fia d' uopo: se poi, credendo ciò fuor di tempo, non ve ne darete pensiero; quando poi sopravverrà il bisogno, vi troverete costretti ad attendere all'apparecchio, allorchè sarebbe il tempo d'usarne.

Ma odo taluno, Ateniesi, nomo non già dei molti, ma tale che scoppierebbe di rabbia se ciò si mandasse ad effetto (12), sclamare a un di presso così: Qual frutto ci hanno mai recato le dicerie di Demostene? Il quale, come gliene vien talento, dall'alto della bigoncia v'empie gli orecchi di parole, lacera i presenti, esalta i

(13) Intende uno de più potenti, il quale come fosse collocato nella Classe a lui conveniente, sa rebbe costretto a pagar una contribuzione più forte, o a militar in persona: oppure un invidioso della gloria di Demostene, per etempio Enbolo gran faccendiere di que' tempi, e s'acciato adulatore del popolo.

### 328 ARINGA INTORNO ALLA

passati, e poichè è ito a caccia di nuvole, e vi ha ben gonfi come otri, scende contento. Io per me, ove giungessi a persuadervi di ciò che penso, crederei di recare allo Stato benicotanti, e si grandi, che s'io prendessi a rappresentarli, non parrebbero per avventura possibili: ma in ogni modo non vi arrecherò certamente picciol vantaggio coll'avvezzarvi ad udire sani e sinceri consigli. Conciossiachè chi s'è proposto di far qualche bene alla città nostra, dee prima, Aténiesi, medicare le vostre orecchie corrotte e guaste dall'udir tutto giorno menzogne, e ciance, e in una parolatutt'altro che l'utile, e 'I vero. Poc'anzi, a cagion d'esempio ( di grazia lasciatemi dire; nessun mi sturbi ) non so chi ha disserrato l'erario (13). Eccoti gli Oratori che gridano, il popolo è spento non ci sono più leggi, e siffatte cose. Esaminate, Ateniesi, sedatamente la verità. Chi commise un tal misfatto, è bensì degno di morte, ma il popolo non è spento perciò. Un altro rubò i remi pubblici (14): sia battuto, sia

<sup>(13)</sup> L'erario si custodiva nella Rocca dietro il tempio di Minerva: quindi è che nel Greco chiamasi opisthodomon, ossia posticum.

<sup>(14)</sup> S'e aggiunto nella Traduzione il termine pubblici, perchè s'intenda ch' ei parla del deposito dei remi che si serbava nell'Arsenale. Senza di ciò il furto non sarebbe che privato e di poco momento; ma ove si tratta di fondi

### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 329

straziato, esclamavano, questo struggitore (15). del popolo . No, Ateniesi, esclamo io, dessi la morte a colui, ma la Repubblica è salva. Sapete voi ciò che guasta, e spegne veracemente lo Stato? Niun di costoro osa dirlovi, io io lo dirò. Che voi, Ateniesi, siate una misera plebe, mal guidata, vilipesa, senz'ordine, senza denaro, senz'arme, senza neppur sentire la vostra miseria; che niun Capitano, niun altro

pubblici conviene adottar la massima degli Stoici che tutti i peccati sono eguali.

(15) Il popolod' Atene per la più picciola cosa era promissimo a gridar alla tirannia, come ben osserva Tucidide nel 1.6. Così essendosi al tempo d'Alcibiade snozzicati i busti di Mercurio, chiamati Erme, gli Ateniesi presero io per inditio chealcuni volsence faria padernoi dello Stato. Aristofane nella Commedia delle Pespe schernisce con molla grazia questo carattere ridicolosamente sospettoso degli Ateniesi.

Fra noi, siano le colpe o grandi o picciole, Tutte congiura son, tutte tirannide.

Ettan già fora cinquant' anni ch' io
Non udiva un tal nome; ora si dà
Più a buon mercato del solume, e aggirasi
Tutto giorno per piazza. Se alcun compera
Una triglia per cena, e non vuol muggine,
Tosto grida il vicino pescivendolo,
Gnaffe! cona costui cene tiranniche.
Tal, poichè il peace comperò per giunta
Domanda un porro per la salas; bieco
Lo guata l'eràqiuola, e porro, porro,
Dice, su osi domandarmi? eibò!
Yo' tu farti tiranno? Eh! la Repubblica
Ha forse a mantenerti anche d' intingoli?

### 330 ARINGA INTORNO ALLA

non faccia il menomo conto de' vostri decreti; che non ci sia chi osi rivelarvi siffatte cose nò correggerlecol fatto, nè pensaral modo di porvi riparo, com'ora accade. Odo anche, Ateniesi, disseminarsi tra voi alcune voci false, e dannose, che la salvezza vostra sta nei giudizj (16), che i vostri voti sono i custodi della Repubblica. Io sono innanzi d'avviso che i giudizj sieno stabiliti per diffinire le vostre contese private, e mantenera ciascunole sueragioni; ma controi

(16) Il basso popolo d'Atene che non avera altra parte nel governo fuorchè quella di dar il voto nelle adunanze, e di giudicare, aveva una passione per i giudizi, che degenerava in furore. Aristofane nella Commedia degli Uccelli dice facetamente:

Stan le cicale a cantacchiar su gli alberi Tutta la state , ma d' Atene i giudici Sul tribunal tutta la vita seggono.

Gió non nasceva tanto da zelo della giustizia, quante dall' amor dei tre obeli chi erano la mercede ordinaria dei giudici. Il sopraccitato Comico nella Commedia delle Pepe, introduce un vecchio, che farnetica per desiderio di gudicare, evenendogli impedito di andar al foro dal figlio the vorrebbe guarito di questa pazzia, ai risolive a farla da giudice in casa propria, e con molta gravità siede a dar centenza fra due canii accnusti dai domentici d'arer mangiato un pezzo di cacio. Couvien però dire, che al tempo di Demostere questo colo si fosse in molti raffreddato, giacche in quest' Aringa medenima l'Oratore propone di distibuire i due oboli teatrali a chi farà il suo dovere, o miliando o assistendo ai giudio; Sembra che la maggior parte pretendesse la solita mercede, ma si credesse di notesi sentante quantamente qualmente de altoro, e dalla mulzira.

### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 331

nemici ci vogliono arme, non voti, e nell'arme la pubblica salvezza è riposta. Perciocchè coi decreti non s'è mai ottenuto vittoria, bensi colla vittoria si acquista sicura e libera facoltà di fare e decreti, e checchè altro ci aggrada. Perciò vuol ragione che vi mostriate umani nei giudizi, formidabili negli armamenti.

Che se egli sembra ad alcuno che i miei discorsi sieno più dignitosi e sublimi, di quel che la mia condizione comporti, il confermo, e me ne pregio, Ateniesi. Conciossiachè chi prende a favellare intorno a cosi illustre Città, e ad affari di talimportanza, dee farsi, qualunque egli siasi, molto maggior di se stesso, e il suo ragionamento non dee già attenersi alla mediocrità del dicitore, ma alla grandezza degli ascoltanti innalzarsi. Che se mi si chiede onde avvenga che nessun di coloro che sono da voi promossi agli onori, vi tenga così fatti discorsi, ve ne sporrò le cagioni. Quegli che attendono agli squittini, e vagheggiano le dignità, s'aggirano per la piazza servi del favore in caccia di voti, nè mirano ad altro che ad esser promosssi al grado di Capitano, senza curarsi di far cosa che sia virile, 'nè grande. Che se tal altro è uomo atto a qualche impresa non dispregevole, questi veggendosi investito del nome, e della gloria della Città, la risguarda

### 332 ARINGA INTORNO ALLA

come strumento della sua privata grandezta (17), e scorgendo il campo sgombro di competitori, e nemici (18), crede che basti il pascervi di belle speranze, e lasciarvi cheti, disposto a godersi da sè solo il patrimonio della
Repubblica, come sua propria e legittima eredità. Conciossiachè egli conosce, che se voi
voleste adoperarvi da per voi stessi, sarebbe
costretto a divider cogli altri, siccome le fatiche, così glionori, ed il frutto. Gli altri poi
che s'impacciano delle cose del governo, lasciando la cura di ben consigliarvi, a quelli si
uniscono, a quelli servono (19). », Perciocchò
», per lo addietro, Ateniesi, si pagavano le
», tasse per compagnie, ora per compagnie si

(17) Era costume degli Ateniesi che tutto il bottino che facevano i loro Gapitani fosse dei Capitani stessi, pie a chiedesse loro alcuna ragione. Qdindi è che costoro sotto il più leggiero pretesto saccheggiavano le terre per cui passavano, e menavano gli uomini in ichiaviti i. del che il popolo d'Atene cadeva in tale odiosità, che nessun Ateniese non poteva passar per que'luoghi senza salvocondotto, se nou voleva portar la pena delle violenze ed ingiustizie dei Capitani. Vedi l'Aringa di Demostene intorna alla Prefettura Navale.

: (18) Da ciò si scorge che l'Aringa fu recitata in un tempo in cui la Repubblica non avea guerra dichiarata con alcuna potenza.

(19) Questo pezzo, e varj altri di quest Aringa si trovano quale in una, quale in altra delle Filippiche. Noi citeremo i luoghi, perchè chi ne abbisogna ricerchi colà le annotazioni opportune. Il presente trovasi nella Fil. 2:

#### DISTRIBUZIONE DEI CITT, 353

" regge lo Stato: ciascheduna ha un Oratore " alla testa, che trae seco un Capitano per suo " creato; i trecento gli fanno spalla; voi tutti " ve ne andate a torme seguendo il vostro gon-" falone: chi è di questo, chi di quello, e niu-" no di se ". Di tali usanze qual è il frutto che ve ne torna? Tal è scolpito in bronzo (20), tal altro è il beato, o il potente; uno o due cittadini son più grandi della città: voi altri tutti vi state a sedere testimoni della costoro beatitudine; e purchè non abbiate a spiccarvi dalla vostra diletta infingardaggine, versate volentieri in grembo a pochi quella fortuna ch'è tutta vostra. " Considerate di gra-, zia (21), Ateniesi , se al tempo de' maggiori " vostri andassero a questo modo le cose: poi-,, chè, senza ricorrere a fatti stranieri, le do-

(20) Gli Ateniesi da un'estrema parsimonia nella distribuzione degli nonri passarono da un'estrema e atrabocchevolte profusione. Al tempo di Demostene le corone d'oro, gli elogi, le iserzizoni, ed anche le statue in bronzo o in marmo cominicavano a farsi comuni. Nella decadenza della Repubblica l'avvilimento giunne asegno che alo Demettro Falerco si alzazono 500 attauto. Quanto più gli onori erano scarsi, tauto più gli uomini grandi si affaticavano per meitarli; ma poiche quelli si profuesto e si accomunarono, la virtù perde il suo incentivo, e andò scemandoin proporzione che gli onori crescevano. Del resto sembra che qui si accennino Timotoc, licrate, e Cabria, di cui anche parla più sotto.

(21) Fil. 5.

### 334 ARINGA INTORNO ALLA

" mestiche memorie possono esservi d'esem-", pio, e di scorta ". Essi adunque Temistocle (22) già in Salamina (23), Milziade in Maratona condottieri vostri, ed altri molti, uomini, che alla patria resero servigi troppo maggiori, che non sono quelli dei Capitani d'oggidi, non gli scolpirono, per Dio, in bronzo, nè se ne struggevano pazzamente, come voi fate, ma gli onorarono in guisa, che diero a conoscere di non apprezzargli punto di più diquel che se stessi apprezzassero (24). Imperocchè gli

(22) Grand' uomo di stato non meno che di guerra, « de uno di que Cen partia l'acruari il destino della foro patria. Egli può chiamarsi il fondatore della potenza Ateniese. A tene per lui vincitrice della Persia, divenne in appresso pe suoi saggi provvedimenti signora del mare, ed ottenne il principato di Grecia, posseduto sino a quel tempo da Sparta. È noto come in fine fosse costretto a cercar asilo alla corte del maggiore de suoi nemici, ove trovò più generosità, che non ottenne gratitudine dalla ava patria. (25) losla nel golfo Saronico, rimpetto a Megara, tra l'Attica e l'Peloponneso.

(24) lu premio di coal segnalata vittoria Miliziade ottenna atento che nel quadro dipinto da Pareneo, fratello di
Fidia, e posto nel Portico detto Pecile, egli fosse rappresentato prime fra ideci Capitani in atte d'inanimar i soldati alla battaglia. Anri avendo egli richiesto al popolo
per contrassegno di qualche distinzione una semplice corona d'ulivo, un certo Socare, fattosi in mezzo al Parlamento, Militiade, disse con molta insolenza, quando tu
vincerai solo, avari solo i segni del trionfo. Il popolo si
compiacque del detto, e Alitiziade chèba la ripulsa. Costesio
Socare sembra che avesse assai più del Tersite, be dell' A-

#### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 535

Ateniesi di que' tempi non rinunziavano giammai alla loro parte d'alcuna impresa, nè fu mai chi dicesse la vittoria di Salamina esser di Temistocle, ma sibbene degli Ateniesi; nè chi la battaglia di Maratona attribuisse a Milziade, innanzi che alla Città. Ed ora i più come parlano? Timoteo (25) prese Corcira (26): si-crate (27) tagliò a pezzi una squadra di Lace-

chille: ma chi applaudiva ad un Socare era ben indegno d'aver Milziade.

- (26) Di questo gran Capitano a'è già parlato in altro luogo. L'impresa di Corcira accadde nel corso della guerra. Beotica contro Sparta. Valse questa ad assicurar agli Ateniesi l'alleanza dell'isole dell'Jonio, e delle Città dell'Acaransia, con che per concessione degli Spartani inedesini ricuperarono il dominio del mare. La presa di Corcira fu così grata agli Ateniesi, che rizzarono dopo un tal fatto un'ara alla Patin.
- (26) Isola la più ragguardevole dell'Jonio, ora Corfù, antica colonia de Corinij, già sede de Feaci, celebre pet l'amenità e le delizie. In tempi posteriori passò solto l'augusto dominio della Repubblica Veneta, e fu da quella nel principio di questo secolo difesa valorosamente contro le forze Ottomane.
- (27) Altro gran guerriero di quell' età, nà inferiore ad acuno de più celebri Capitani de tempi antichi. Da una bassa condizione sail ai sommi gradi del comando. Si distinse particolarmente nella maestria e disciplina militare, nella quale introdusse molti ultili regolamenti, sicchè le sue truppe si riputavano le meglio agguerrite di Grecia. L'impresa di cui qui parla Bomotatee è questa. Trasibulo che liberò la patria dai trenta Tiranni, dopo aver acquistato ad Atene le contiere della Tracia e dell' Ellesponto, colto all'improvista era stato uccios nella sua tenda da

......

# 336 ARINGA INTORNO ALLA

demonj: la vittoria navale di Nasso (28) fu ripor-

quei d'Aspendo, popoli della Panfilia. Gli Spartani per trar profitto dalla morte di Trasibulo, aveano spedito in Abido Anassibio con una flotta, e tutte le soldatesche che poterono, per tentar qualche colpo. Ma gli Ateniesi, che temevano di perder tutti i loro acquisti, non tardarono a spedir nell' Ellesponto Ificrate, con otto navi e 1200 fanti. Antandro pella Prigia s'era già resa ad Anassibio, ed egli ci avea posto presidio. Allora Ificrate poste in agguato le sne genti non lungi dalla Città, fece che le sue navi s'avviassero verso il Chersoneso di Tracia, ben avvisando che Anassibio ingannato da questa credenza tornerebbe in Abido senza aversi certa cura. Così appunto accadde : balzato fuora d'improvviso Ificrate co' suoi soldati assalì quelli d'Anassibio disordinati e confusi, e li tagliò a pezzi insieme col Capitano, che morì combattendo col solito eroismo della sua nazione. Una tal vittoria fu straordinariumente grata agli Ateniesi, come quella che assicurava loro il possesso della Tracia e dell'Ellesponto; le circostanze, e le belle sperauze che dava l'accortezza e 'l valore del Capitano, fecero molto risaltare l'azione, e meritarono ad Ificrate l'onor d'una statua. Del resto questo grand' nomo ebbe anch' egli a provare le ingiuste stravaganze del popolo. Fu egli insieme con Timoteo privato del comando della guerra Sociale per opera di Carete, che lo accusò di fellonia, perche non volle assecondare la di lui pazza temerità. Ma il giudizio ebbe per lui un esito più felice che per Timoteo. Dopo aver parlato in sua difesa colla stessa grandezza d'animo con cui soleva combattere, conoscendo che ad ogni modo i giudici non sarebbero stati più ginsti per lui che per Timoteo, ebbe l'avvertenza di appostare intorno al tribunale vari de' suoi amici, che mostravano tratto tratto i coltelli . Questo genere d'eloquenza fu il più persuasivo d'ogn'altro, ed egli ottenne dal timore ciò che indarno avrebbe aspettato dalla giustizia .

(28) Isola ragguardevole dell'Arcipelago. In tempi posteriori diede il nome a un Ducato posseduto per molti

#### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 321

tata da Cabria (29): e a ragione, conciossiachè per gli onori strabocchevoli che lor s' accordano, sembra che cediate ad essi e le imprese vostre e la gloria. Saggiamente adunque i maggiori vostri dispensavano gli onori ai lor citta,
dini, voi gli versate . E verso i forastieri qual
era la loro condotta, qual è la vostra? Quelli
a Menone (30) di Farsaglia (31), il quale per la
guerra che si ebbe ad Eione presso Anfipo-

anni a guisa di feudo dalla nobile famiglia de' Sanudi, una delle più antiche, ed illustri di Venezia.

(29) Il terzo degli Eroi di que tempi. Di questo Capita no Demostene stesso fau nelogio nell'Aringa contro Lettine. Nel corso della guerra Beotica, avendo gli Spariani con una flotta comandata da Pollide occupato l' Arcipelago, le navi che solevano portar firmento in Atene non o-savano commettersi al mare, con che la Città cominciava a trovarsi in gravissime anguatie. Perciò spedito Cabria con una poderosa armata assicurò il tragitto delle navi; indi avendo posto l'assedio a Nasso, ed essendovi acorso Pollide per liberarla, si venne ad una battaglia, in cui Cabria riportò piena e segnalata vittoria. Gli Ateniesi no dironosommamente lieti, perchò questa fila la prima volta che, dopo la guerra del Peloponneso, colle proprie forze trionfarono degli Spartani.

(30) Lucchesini crede esser questo lo stesso che quel Menone Tessalo, che colle sue genti seguitò Clearco Spartano nella sua spedizione in favor di Giro il giovine contro Artaserse. Il carattere di costui ci viene egregiamente descritto da Senofonte nelle cose del Greci L. 2.

(31) Città della Tessaglia , resa poi celebre per la battaglia fra Cesare e Pompeo .

Demost. T. IL.

#### 322 ARINGA INTORNO ALLA

li (52), fe' dono alla Repubblica di dodici ta' lenti d'argento, e rinforzò il nostro esercito di una tornua di dugento cavalli, de' propri servi composta (35); a questo, dico, non donarono perciò la cittadinanza, ma concedettero soltanto le immunità (34). Ed innanzi a questo, Perdicca (55) che signoreggiava in Macedonia al rempo dell'invasione dei Medi; quel Perdicca che distrusse un corpo di Barbari, che dopo la rotta di Platea tentavano di salvarsi, con che mise il colmo alla sconfitta del Re; non perciò

(32) Intorno ad Eione, ad Anfipoli, e alla guerra qui mentovata veggasi la Nota (14) alla Filipp. 1.

(53) Questi nel Testo sono chiamati Penetti, voceparticolare dei Tessali. Sotto questo nome vien dinotata una razza d'nomini originari della Beozia, cacciati d'Arne, e condannati in Tessaglia ad una pubblica e perpetua servità, ch'erano a un di presso alla stessa condizione degli Eloti a Sparta.

(53) L'immunità di cui qui si parla non può esser che l'esensione dalle gâsbelle che si pagavano per l'entreta e per l'uscità delle merci. D'un'altra specie d'immunità si parlerà altrove. La nostra spiegazione sarà meglio convalidara nelle Osservazioni.

(35) Di questo Perdicca non si trova fatta menzione dagli Storici introro a quesi epoca. Troviamo bensi presso Erodno um Alessandro, Re di Macedonia, il quale, benchè apparent-mente collegato colla Persia, favoriva però segretamente la causa de Greci. Non poiendosi in ciò negar frele nè all' Oratore nè allo Storico, resta che si adotti l'opinione del Lucches ini, il quale crede che in que tempi vi fossero in Macedonia due Re, che dominassero in diverse parti di quella Provincia.

#### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 323

lo fecero cittadino, ma da gabelle soltanto lo dichiararono esente: tanto stimavano ese ser venerabile ed augusta cosa la patria, e di ogni beneficenza maggiore (50). Ora per voi, Ateniesi, sciaurati uomini, servi, razza di servi, pagato il prezzo, come per qualunque altra merce, il titolo di Cittadini si comprano (37).

(56) Fino dai primi tempi gli Ateniesi avevano un'alta opinione del loro diritto di cittadinanza ; poiche i figli di Ajace dovettero comprarlo colla cessione del dominio che avevano sopra l'isola d'Égina . Le altre Repubbliche Greche non avevano meno boria degli Ateniesi su questo punto. Gli Ambasciadori Corinti iti ad allegrarsi con Alessaudro per le sue vittorie gli offersero il diretto di Cittadino di Corinto, come il maggior segno d'onore che dar gli potessero, ed il più degno d'un tal Eroe. Alessandro dall'alto della sua gloria risguardò con dispregio gli Ambasciadori, nè degnò di rispondere a questa offerta che con un sorriso. E che? soggiunsero essi alteramente, ignorate forse che voi siete il secondo dopo Ercole acui Corinto abbia fatto un onor di tal sorta? A queste parole Alessandro si raddolci, accarezzò gli Ambasciadori, ed accetto voientieri un titolo che lo dichiarava solo collega di Frcole . Toureil .

(57) Le ristrettezze dell' erarioaverano circa questi tempi indetto la Repubblica e vender la citudarinaza. Gli Stati più saggi e ben regolati furono talori contretti dalle circostanze a sevvrui di questo metodo. Il mal era che in Atene ciò si faceva a capriccio o per corruzione. Gli Oratori venali aggiravano il pepolo a loro grado, e gli mostravano il nero per bianco. Quindi la scella cadeva assai spesso sopra i più acianzati e più vili. A tenen ci lasciò un esempio singolare della stravaganza della molitudine in questo proposito. Il popolo direde la cittudinazas a due unomini che non avevano altro merito se non d'esset figli

#### 324 AR INGA INTORNO ALLA

Ciò non v'accade già perchè voi siate di leguaggio meno gen tile che i vostri maggiori non erano, ma perchè nei loro animi c'era un non so che di dignitoso e di grande, che ora in voi, Ateniesi s'è spento., Perciocchè non " può stare (38), che nobili pensamenti volga " nell'animo chi si occupa in basse cure ed " abbiette, come chi a splendide ed illustri " imprese è rivolto sdegna tutto quello che " sente di bassezza, e viltà. Conciossiachè, " quali sono leoccupazioni di ciascheduno, tal " è forza che ne sia pur anche l' intendimen-" to. Facciasi ora il ragguaglio (39) fra le azioni " de' vostri padri, e le vostre, se per avventu-" rauntal paragone potesse scuotervi, ed alzar-" vi dalla presente bassezza. Essi adunque per " anni quarantacinque di libero e comune con-" senso tennero il primato di Grecia, depose-" ro nella Rocca meglio che diecimila talenti, ", ersero molti e gloriosi trofei di marittime, e " terrestri battaglie (40), per la cui fama sia-

d'un padre ch' era stato un cuoco eccellente, ed erasi reso famoso per l'invenzione d'alcune salse di nuovo gusto. All'udir ciò non si crederebbe che Atene fosse una colonia di Sibari?

<sup>(58)</sup> Fil. 3.

<sup>(39)</sup> Veggasi la sopraccennata Filippica, e le Annotazioni ivi aggiuute.

<sup>(40)</sup> Il rizzar un trofco era il pubblico testimonio d'una

### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 325

5, mo ancora onorati, ed illustri: "trofei che quei prodi uomininon gli rizzarono col solo fine, che fossero ai loro nipoti oggetto di sterile ammirazione, ma colla mira che vi servisse-

vittoria, e la massima compiacenza de Greci. Il trofeo propriamente era il tronco sfrondato d'una quercia, vestito dell'armadura dei principali menici, e dedicato al Dio protettore. Ciò viene esattamente el egregiamente descritto da Virgilio con questi versi nel Libro XI della Eneide.

Ingentem quercum, decisis undique rumis
Constituit tumolo, fulgentiadue induit arma,
Mezenti ducis exuvias, tibi magne trophaeum
Belli potens; aptat rorantes saaguine cristas,
Telaque trunca viri, et bis sect thoraca petitum,
Perfosumque locis, cypeumque ex aera sinistrae
Subligat, atome ansem collo suspendit eburnum.

Quanto i Greci amavano di alzar così fatti monumenti, altrettanto n'erano alieni i Macedoni, per un abborrimento superstizioso conceputo fin dai tempi di Carano primo fondator della Monarchia. E ciò perchè un leone, secondo che riferisce Pausania, strazio per caso un trofeo rizzato da questo Principe: il che fu da lui preso per funesto augurio. Ad onta di ciò Filippo ne' principi del suo regno avendo sconfitto Bardillide, Re degl'Illiri, burlandosi della superstizione de' suoi maggiori, eresse un trofeo che attestasse la sua vittoria. Avvedutamente il Leland, nella Vita di Filippo, crede che quest'atto fosse una conseguenza del disegno formato assai per tempo da questo Re di essere riconosciuto come membro del corpo Ellenico ; al qual fine erasi accortamente prefisso di affettar auche nelle picciole cose le usanze Greche, per tenersi quanto più poteva discosto il nome di Barbaro dato fino allora ai Macedoni, nome che nell'animo dei Greci destava un senso d'abbominio e dispregio troppo disfavorevole ai progetti della sua insidiosa ambizione .

#### 326 ARINGA INTORNO ALLA

ro di sprone a farvi emuli delle loro virtù (41). Tanto operarono i maggiori vostri, Ateniesi. E voi che nella lizza di gloria, rimasti quasi in un'ampia solitudine senza rivali, potevate campeggiare liberamente (42), ditemi, faceste voi nulla di somigliante? Appunto . " Non ab-" biam noi gettati più di mille e cinquecento " talenti per quegli sconsigliati dei Greci (43) ? " Le private sostanze, le pubbliche rendite, " le contribuzioni dei confederati, non andò " tutto ugualmente in fondo? Non perdemmo " in tempo di pace gli alleati, che ciavea pro-" cacciati la guerra? " Ma se le cose di fuori erano a quel tempo più luminose ch'ora non sono, le interne però non erano per avventura si floride. Si, eh? Qual parte volete voi che prendiamo a considerarne?, Essi certamente " ci lasciarono (44) così sontuosi edifizi, e co-" si magnifiche, e splendide moli, sia di tem-"pj, sia di porti, sia d'altri ornamenti della " citta (45) " che niuno dei loro posteri potè

<sup>(41)</sup> Il medesimo sentimento s'è veduto nel fine della precedeute Aringa.

<sup>(42)</sup> V. Filipp. 5, e le Note aggiunte.

<sup>(45)</sup> Del senso di questo luogo oscuro e controverso si parierà nelle Osservazioni.

<sup>(++)</sup> Ful. 3 .

<sup>(45)</sup> Come il Partenone, o sia il tempio di Pallade, l'Odcone, ossa il Tentro per la Musica, ed altre sontuose

# DISTRIBUZIONE DEI CI'TT. 327

giammai avanzargli. Risguardate gli antiporti, gli atrai luoghiche vi stanno innanzi, e ditemi se ciò sia vero., Al-, l'incontro quegli stessi che sedevano al go, verno della Repubblica, nelle loro abitazio, ni private erano così modesti, e rispettava, no cotanto la popolare uguaglianza, che se, cercate la casa di Temistocle, o d'Aristide, o di Cimone (46), o di Milziade, o d'alcun, altro de' più famosì, non ci scorgete cosa che

fabbriche quasi tutte ordinate de Pericle e costruite da Fidia. I soli antiporti dell'Acropoli, o sia della cittadella d'Atene, costarono 2000 talenti.

(46) Degno figlio di Milziade . Segnalò tosto il suo carattere con un atto d'insigne pietà, sostenendo di costituirsi prigione, onde il padre non fosse privo degli onori funebri, e di star in carcere sino a tanto che potesse sborsare la somusa dei 50 taleuti a cui era stato condannato Milziade. Uscito di prigione, scordevole dell'ingiuria, non seuti che l'amor della patria. Con una serie rapidissima di sorprendenti vittorie , tolse ai Persiani quanto avevano nell'Asia minore, e rimise in libertà tutte le colonie. Bandito per gelosia di Pericle non lasciò di dar prove del suo zelo che costriuse gl'ingrati Cittadini a richiamarlo. Ito all'assedio di Cipro morì gloriosamente, couchiudendo col Re di Persia la pace la più onorifica, e più vantaggiosa pei Greci. Si distiuse per la generosità, e grandezsa d'animo nou meno che pel valore ; meritò d'esser chiamato un Eroe in tutta la forza ed estensione del termine, e fu singolarmente ammirabile per la sua nobile ed ingenua politica, loutana da quelle astuzie e da quei bassi ed insidiosi raggiri, che fanno comunemente la scienza di Stato.

#### 528 ARINGA INTORNO ALLA

" la renda più ragguardevole di verun' altra " del vicinato. Ora, Ateniesi, la nostra crede " d' aver provveduto abbastanza alla pubblica " splendidezza con ripari di strade, fregi di " fontane, imbiancature di muraglie " ed altre siffatte bazzecole. Tolga il Cielo ch'io intenda con ciò di riprendere gli autori di cotesti abbellimenti; ma voi, voi riprendo, Ateniesi, sei credete con si scarse opere d'aver compiuto l'ufizio vostro.,, Dall'altro canto s'io guardo " a quelli che in qualche parte amministrano " le cose pubbliche (47), veggo che alcuni di " loro hanno tali case, che non pur a quelle ", dei popolani, ma sino ai pubblici edifizi di " mole, e di splendidezza sovrastano; altri a-, rano, compra a contanti, cotal ampiezza di " fondi, che per lo addietro non s' avrebbero " abbracciata immaginando nè pur in sogno. , La cagione di tal differenza è questa, Ate-" niesi, che il popolo a que' tempi era il sovra-" no, e de'ministri, e d'ogni cosa signore, e " ciascheduno si teneva beato di dover al po-" polo gli onori, i magistrati, le grazie. Ora " per lo contrario gli arbitri d'ogni benefizio " sono i ministri, tutto essi fanno, son tutto. " E voi, ombre di popolo, siete risguardati

# DISTRIBUZIONE DEI CITT. 329

" come serventi, e riempiture dello Stato, e " dovete aver loro gran mercè, se talora di " qualche benficiuolo vi degnano. " Quindi è che le cose della città sono in una tal contradizione con sè medesime, che se si prenda a paragonar tra loro i decreti, e le azioni vostre, niuno potrebbe darsi a credere, che quelli e queste allo stesso popolo appartenessero. Da gli scellerati Megaresi fu intercetto un terreno sacro (46): voi tosto faceste un decreto di non

(48) La Megaride era un paese situato fra l'Attica, la Beozia, e'l Peloponneso, ma si considerava propriamente come una parte dell'Attica , benche 1 Cittadini fossero indipendenti da Atene . Innauzi la guerra del Peloponneso avevano i Megaresi coltivato un terreno sacro, azione in que'tempi esecrabile : perciò gli Ateniesi mossero loro acerbissima guerra, e decretarono di dar ogn' anno il guasto al territorio di Megara. Convien dire che in questi ultimi tempi quel popolo rinnovasse l'antica profanazione, benche presso gli Storici non se ne faccia parola. Troviamo però nella lettera di Filippo agli Atèniesi , accennata una circostanza notabile che probabilmente appartiene al fatto di cui si parla dall' Oratore ; gli Ateniesi avevano spedito l' Araldo Antemocrito per ordinar a quei di Megara di ritirarsi dal terreno sacro, minacciandogli della loro inimicizia se repugnavano. Costoro irritati dalla minaccia, misero a morte l'Araldo, Questo delitto meritò ai Megaresi il nome di catarati ossia , maladetti , esecrabili . Gli Ateniesi eressero dinanzi alle porte della Città un monumento che attestasse la memoria d'una tale sceleratezza, dichiararono i Megaresi incapaci di partecipar dei misteri Eleusini, e gli esclusero da tutti i loro porti, e mercati. Da questo luogo di Demostene apparisce che avessero anche fatto un decreto di perseguitarli coll'arme,

#### 330 ARINGA INTORNO ALLA

patirlo, d'uscir in campo, di castigar i sacrileghi: i Fliasi poc'anzi furono cacciati dalla lor patria (49), ecco un altro decreto vostro . si soccorressero, non si lasciassero in balia de'lor carnefici, s'invitassero i popoli del Peloponneso a collegarsi con esso noi affine di rimettergli nella Città. Belle cose, Ateniesi, giuste, nobili, degne d'Atene: ma i fatti vi corrisposero? Ohimè! Perciò i vostri decreti non valsero ad altro, che a procacciarvi l'altrui nimicizia, il compimento de' vostri disegni non gia. Conciossiachè i decreti vostri fanno onore alla patria, le forze vergogna. Fatto sta che dovete risolvervi (nè sia chi si offenda, s'io così parlo ) o a pensar più dimessamente, nè più dell'altrui cose, ma soltanto delle vostre brigarvi, o a corredarvi di tali forze, che l'eleva-

ma che il decreto non avesse effetto, per la solita lentezza e scioperatezza degli Ateniesi .

(49) Abbiam già deno in altre luogo che i Fliasi furono pesso infistati digli-Argivi che periendevano d'aver diritti sul loro Stato. Nell anno 5 dell' Olimp. 101 i fuorusciti de Fliasi , che avevano segrete intelligenze nella Città, sostenuti da quulli di Argo, di notte diederlo la scalata alle mura , e stavano per impadrouirene , ma dai Citta dina ccorsi a tempo furono vidorosamente repuitit. 1. Ea questo luogo apparase che gli Argivi ultimamente exano stati più felici, ed aveano rimessi nella Città i fuorusciti, scacciandone i difensori della libertà , che perciò erano ricorsi per ajoto agli Ateniesi, da cui non ebboch al vano controt d'un pomposo dereto. Lucchesini .

#### DISTRIBUZIONE DEI CITT. 331

tezza dei progetti pareggino. Che se voi foste popolani di Sifno (50), o di Citno, o di talaltra terricciuola, vi consiglierei ad avere pensieri umili, come il vostro stato. Ma poichè siete Ateniesi, vi conforto innanzi ad armarvi nel modo che a tanto nome conviensi. Egli è troppo scorno per voi, si lo ripeto, è uno scorno, il rinunziar al possesso di quella magnanimità, per cui gli avi vostri di fama, e di potenza fiorirono: e ciò pure, quando il voleste, non v'è più lecito di eseguirlo. Imperciocchè molte cose, Ateniesi, sino da' primi tempi operaste, le quali vi obbligano a non dipartirvi dall' intrapreso cammino, stantechè nè senza vergogna puossi abbandonare gli amici, nè ai nemici vuolsi aver fede,o permettere che si ingrandiscano (51). Perciò, siccome accade a coloro che si sono una volta impacciati nelle

(50) Una de le Ciclani d'origine Ateniee, anticamente ricchissuma per le miniere d'oro, e d'argento. Queste col tempo venuero meno: il che dal buon Pausania, e da tutti divoit di que tempi fiu attribuito all'ira d'Apollo che volle così vendicaris della poca religionedei Silnji, i quali da qualche rempo avevano cessato di pagare al Dio la demande d'origine de l'origine del volta si guardò assai dall'orente, e dagli equivochi. Sifuo dopo quel tempo divenne un luogo di nessuu conto. Cituo era un'atta Isola oscura dell'Arcipelapo.

(51) Ciò si riferisce apertamente ai Focesi, e ai Tebani, gli uni sempre amici, gli altri avversi agli Ateniesi.

#### 332 ARINGA INTORNO ALLA em

cose di Stato, che non possono poi ritrarne il piede a lor posta, così ora lo stesso interviene a voi, che foste per tanto tempo i principali Proposti di Grecia . La somma del mio discorso è questa, Ateniesi: i vostri dicitori non vi renderanno giammai nè saggi, nè stolti; voi sì gli farete essere tutto ciò, che a voi sarà in grado. Conciossiachè non siete già voi che mirate a quel segno, che vi vien da loro proposto; bensi essi tendono tutti colà, ove vi scorgono coll'animo, e colle brame rivolti. Voi dunque, voi dovete voler la salvezza della Patria, e questa fia salva. Perciocchè, o non ci sarà chi osi darvi tristi consigli, o questi torneranno vani, non essendovi tra voi chi alla lor seduzione acconsenta.

# AVVERTIMENTO

DEL TRADUTTORE.

L'Aringa precedente è l'ultima di quelle che appartengono al genere deliberativo. Seguono le Giudiziarie pubbliche; fra cui son prime nell'ordine, come nel merito, le celebri Aringhe per l'Ambasceria e per la Corona, le quali e perche appartengono ad un'altra Classe, e per la loro eccessiva prolissità non potevano trovar luogo in questo Volume. Spero che gli Eruditi ragionevoli non vorranuo ascrivermi a colpa s'io non ho tradotta nè l'Aringa per Aloneso, nè quella intorno alla confederazione con Alessandro, poiche queste per consenso de migliori Critici non si reputano opere di Demostene, nè certo hanno in se veruna cosa che le renda degne del nome di quest Oratore. Ciò che nella prima poteva esserci di non affatto spregevole, si è posto nelle Annotazioni alla Lettera di Filippo. Ho perciò creduto di far cosa più opportuna e più gradita a chi legge, se in luogo delle due Aringhe supposte, aggiungessi qui un compendio Storico delle vicende d' Atene, cominciando dalla morte di Demostene fino all' ultimo respiro della sua esistenza politica. Questo pezzo sarà come un'appendice alla Prefazione del Signor Toureil, ed insieme con essa formera una breve, ma compiuta Istoria di questa illustre Città. Dopo la lettura di Demosteue Atene non può più esser un oggetto indifferente .



# COMPENDIO STORICO DELLO STATO D'ATENE.

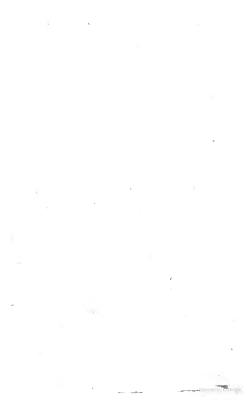

# COMPENDIO STORICO DELLO STATO D'ATENE.



#### DELLO

# STATO D'ATENE

DALLA MORTE DI DEMOSTENE SINO ALLA CONQUISTA
DI MAGMETTO II.

Morto Demostene, \*Antipatro non trovando più resistenza o nell'arme, o negli animi degli Ateniesi, ad istanza di Focione, diede la pace a quel popolo, a condizioni che, secondo il detto di Senocrate, erano assai dolci se si imponevano a schiavi, dure se ad uomini liberi. La Città fu costretta a pagare oltre le spese della guerra una somma di denaro considerabile. Si pose una guarnigione nel porto di Munichia, e il governo fu posto nelle mani degli agiati, e dei nobili; con che circa 1200 de' più poveri Cittadini perdettero il diritto del voto. Focione eletto Capitano attese a mantener il buon ordine e la tranquillità dello Stato, e coll'autorità che la sua virtù gli avea procacciata presso d'Antipatro, temperò l'a-

<sup>\*</sup> Olim. 114, A. 3. Arc. Filocle. Demost, T. II.

sprezza del sino catattere, e rese à suoi concittadini il giogo più dolce. Stimando però che un popolo così tumultuoso e incostante avesse bisogno di qualche freno, non aderi che a stento alle replicate istanze degli Ateniesi che lo sollecitavano di portarsi in Macedonia per ottener che la guarnigione di Munichia si richiamasse, e andatovi alfine ne ritornò senza frutto; il che lo pose in sospetto d'essersi in ciò adoperato con artifiziosa freddezza. Perciò il popolo ricorse a Demade, antico mercenario de Macedoni; ma costui giunto cola trovò impensatamente la pena delle sue perfidie, essendo stato da Cassandro trucidato insieme co figlio Demea, come altrove si è detto (1).

Antipatro poco dopo venuto a morte lascio la reggenza della corona, non già a Cassandro suo figlio, ma bensi a Poliperconte, il più vecchio de Capitani d' Alessandro. Irritato di ciò Cassandro cercò di prevenire il suo rivale, ed innanzi che si divulgassero le disposizioni del Padre, spedi Nicanore ad impadronirsi della fortezza di Munichia, in luogo di Menillo che vi comandava a none d' Antipatro. Focione, amico di Nicanore, persuase il popolo ad accettarlo, facendosi mallevadore della sua fede;

<sup>\*</sup> Olim. 115. A. 2. Arc. Apollodoro

# DELLO STATO D'ATENE 339

ma quegli avendo poscia tentato di occupare sanche il Pireo, Focione non potè sfuggire il sospetto di tradimento, benchè non fosse reo che di soverchia credulità. Intanto Poliperconte per soppiantar il suo emulo, e trarre a sè l'animo degli Ateniesi, scrisse in Atene a nome del Re ch'egli rendeva al popolo l'antica sua libertà. A questa nuova la sfrenata moltitudine diventò ebbra di gioja, e ne'suoi soliti furiosi trasporti sacrificò senza distinzione al fanatismo tutti quelli che sotto il passato governo avevano favorita l'Oligarchia. Fra que: sti Focione fu la prima, e la più nobil vittima; fu egli incontanente deposto dal grado di Capitano, e poco dopo condannato a morte, \* piuttosto da una turba di forsennati, che da un Consiglio di giudici, in compagnia d'alcuni suoi familiari a cui non si apponeva altra colpa, che quella d'essergli amici. Mori egli colla più serena fermezza, e nell'ultimo punto scherzò anche assennatamente sul costume della Città. Perciocchè pretendendo il carceriere con una brutale impudenza che Focione gli pagasse la cicuta che dovea servire ad avvelenarlo, si pose a sorridere, e rivolto ad un amico, di grazia, disse, da'per me qualche

<sup>\*</sup> A. 3. Arc. Archippo.

moneta a costui, giacchè in Atenè non si da gratuitamente nemmen la morte.

Atene senza Focione rimase come una nave in tempesta senza governo. Cassandro profittò del disordine, e con una flotta somministratagli da Antigono s'impadroni del Pireo, occupò la Rocca, rimise l'autorità nelle mani di poche persone che possedevano un certo numero di fondi, e pose alla testa del governo Demetrio di Falero, cittadino Ateniese, già condannato all'esiglio. Fu questo un vero dono di Cassandro che ristorava tutti i danni degli Ateniesi. Quest' uomo insigne non meno per l'umanità, politezza, ed illibatezza de'suoi costumi, che per l'eloquenza, e per la sua profonda dottrina verificò il detto di Platone, che i popoli sarebbero felici quando fossero governati da veri Filosofi. Governò egli con tal dolcezza che il popolo, cosi stranamente idolatra della sua libertà, non s'accorse d'aver perduto il comando, e grato ai benefizj d'un si saggio Rettore, alzò in onor suo tante statue quanti erano i giorni dell'anno, quasi per indicare che Demetrio non aveva lasciato passare alcun giorno senza segnalarlo con qualche beneficenza.

Frattanto Antigono che cresceva di giorno in giorno in potenza si dichiarò protettore

# DELLO STATO D'ATENE 54

della libertà della Grecia tiranneggiata da Cassandro. Demetrio figlio d'Antigono, sopran- \* nominato poscia il Poliorcete, vale a dire, espugnator di Città, navigò alla volta d'Atene, ed entrato nel Pireo promulgò d'esser venuto a discacciar i presidi del Tiranno, e a. render l'impero al popolo. Queste parole ebbero una forza magica, e cagionarono un'istantanea metamorfosi nello spirito degli Ateniesi. La Città apre le porte a Demetrio, i benefizi del Falereo sono obbliati, atterrate tutte le sue statue, ed egli a stento avrebbe potuto salvarsi dal furore dell'ingrata, ed insensata plebaglia, se Demetrio generosamente non l'avesse fatto scortar fino a Tebe, donde poco dopo passò in Egitto.

Gli Ateniesi si mostrarono ben tosto indegni della racquistata libertà colle strabocchevoli e più che servili adulazioni con cui ricompensarono il loro benefattore. Gli onori che profusero in lui giunsero fino all'empietà. Non contenti d'aver dato ad Antigono, e a suo figlio il titolo di Re, diedero ad entrambi quello di Dei Salvatori; l'anno non si denominò più dal nome dell' Arconte, ma da quello del Sacerdote de'nuovi Dei; si consacrò il luogo

<sup>\*</sup> Olim. 118. A. 2. Arc. Anassicrate ,

ov'era disceso Demetrio, e vi si eresse un altare chiamato l'ara della discesa; nei punti di sacre cerimonie andavano a lui, quasi ad Apollo, a chiedergli solennemente l'Oracolo: finalmente l'adulazione giunse tant'oltre, che per un decreto di Stratocle fu stabilito che dovesse riputarsi atto di religione e di giustizia checchò ordinasse Demetrio.

Questo pazzo trasporto durò sino a tanto che la fortuna fece buon viso a Demetrio: la battaglia d'Isso decise della sua prosperità, e\* dell'aunore degli Ateniesi. Demetrio che dopo la sua sconfitta correva a ricoverarsi in Atene, come in un asilo sicuro, vide chiudersi le porte in faccia, e presentarglisi un decreto del Popolo, per cui si vietava l'ingresso in Atene a qualunque Re: tratto d'ingratitudine che fu più sensibile a Demetrio della perdita del suo regno.

La Città su poscia agitata da sedizioni, e tumulti. In questo scompiglio, Lacare capo \*\* della Plebe, uomo noto solo per l'audacia dell'impresa, e per una seroce empieta, istigato occultamente da Cassandro, tentò di farsi Tiranno della sua patria. Fortunatamente De-

<sup>\*</sup> Olim. 120. A. 1. Arc. Egemaco.

<sup>\*\*</sup> A. 2. Arc. Euttemone .

# DELLO STATO D'ATENE 343

metrio, che coll'amicizia di Seleuco aveva in parte racquistate l'antiche forze, colse quest'occasione per vendicarsi assai nobilmente d'Atene, e ripigliarne il dominio. La Città fu stretta d'assedio, e ridotta ad estrema penuria: il tiranno Lacare disperando di sostenersi, spogliata la Rocca di molti arredi preziosi si rifuggi nella Beozia, ove mori trucidato per\* mano d'altri ladroni suoi pari. Atene si arrese: Demetrio fatto ragunar il popolo nel Teatro, e circondatolo di soldati, calò dall'alto in atto terribile, a guisa d'un Nume vendicatore; ma ciò fu solo per cagionar negli Ateniesi una più dolce sorpresa, quando inaspettatamente l'udirono parlare colla maggior piacevolezza ed umanità, ed accordar loro il perdono, contentandosi di tenere i porti, e fortificare il colle detto Museo, ponendovi una guarnigione, che lo assicurasse un po'meglio della fede degli 'Ateniesi, che l'apoteosi, e le statue.

"In capo a dieci anni, avendo Tolommeo, Lisimaco, e Pirro spogliato Demetrio d'una gran parte de'suoi Stati Asiatici, gli Ateniesi meglio guidati e'sotto migliort'auspicj, pensarono a rendersi pienamente liberi e indipen-

<sup>\*</sup> A. 3. Arc. Menesidema

denti. Olimpiodoro rinnovò le glorie dei Milziadi, e dei Cimoni pressochè spente. Questo prode Cittadino alla testa di soli tredici uomini osò assalire la guarnigion del Museo, e valse a cacciarnela. Leocrito, suo degno compagno, vi peri valorosamente, e' meritò che gli Ateniesi dedicassero il suo scudo a Giove Liberatore. Lo stesso Olimpiodoro, fatte leve di soldati, e animandoli del suo medesimo spirito, ricuperò il Pireo, e Munichia, battè i Lacedemonj ad Eleusina, e gli fe'sgombrare tutte le terre dell'Attica. Demetrio però in mezzo a'suoi disastri accorse alla vendetta. La Città fu assediata nuovamente, e minacciata d'estreme ruine. Un Filosofo compi ciò che avea cominciato un Eroe. Cratete spedito a Demetrio, colla sua sensata ed insinuante facondia seppe disarmar il nemico, e persuaderlo a lasciar in pace la Grecia, volgendosi all' Asia, ove poi trovò un fine ben diverso da'suoi principi, e perì ludibrio della Fortuna, che sembro aver voluto far prova in questo celebre avventuriere di tutta la sua capricci osa incostanza.

Da li a qualche tempo la virtà Ateniese fece gli ultimi sforzi nel luogo stesso che anti-

<sup>\*</sup> Olim. 125. A. 2. Arc. Anassicrate

# DELLO STATO D'ATENE 345

camente fu il Teatro della gloria di Sparta. Un diluvio di Galli, condotti da Brenno e da Acicorio, passato il Danubio, dopo aver desolata la Macedonia, ed ucciso prima lo scellerato Cerauno, indi il valoroso Sostene, suo successore nel Regno, tentarono di penetrar nella Grecia. Callippo fu il Leonida d'Atene; alla testa de' suoi e di poche truppe ausiliarie si piantò alle Termopile, contrastò il passo a que' Barbari, e gli respinse con loro grandissima strage: ed avendo poscia coloro scoperto il varco per cui già Serse passò, e calati per quello, tolto in mezzo il presidio delle Termopile, Callippo co'suoi sostenendo l'impeto di quel torrente, diede agio ai Greci sbaragliati di ricovrarsi nelle navi degli Ateniesi, che con grave loro pericolo s'erano inoltrate in quelle paludi per accorrere alla salvezza della nazione.

Questo fu l'ultimo respiro della gloria di Atene. Per arrestar la potenza d'Antigono, \* Gonata figlio di Demetrio, che salito al regno di Macedonia si rese formidabile ai Greci, Atene unita a Sparta ricorse alla protezione di Tolommeo Filadelfo: ma Antigono avendola cinta strettamente d'assedio, la Città mal

<sup>\*</sup> Olim. 129.

soccorsa, e quasi tradita dagli Spartani che ricusarono di combattere, fu costretta ad arrendersi, e ricettar nel Museo il tanto abborrito presidio. Lo stesso Re per altro lo ritirò uon molto dopo spontaneamente. Convien però credere che o egli, o suo figlio Demetrio vel rimettesse di nuovo, poichò il celebre Arato di Sicione, durante la reggenza, o piut.\*, tosto il Regno d'Antigono Dosone, ebbe il merito di liberar Atene, inducendo Diogene Capitano della guarnigione ad uscirne, mediante lo sborso di 150 talenti, di cui una buona parte con inaudita generosità fu donata dallo stesso Arato agli Ateniesi, quasi in premio d'aver da lui accettata la libettà...

Un tratto di superstiziosa crudeltà, di cui gli Ateniesi aveano date altre volte più d'un esempio, irritò poi contro di loro la potenza di Filippo, figlio di Demetrio II, Principe la dicui ambizione non domandava che un pretestoperanimarsi.Due giovanid'Acarnania, giunti in Atene nel tempo della celebrazion de'misterj, entrarono nel tempio con la folla degl'Iniziati, non prevedendo che fosse questo un delitto di lesa Divinità. Tuttochè flosse evidente che a veano peccato per ignoranza, furono mes-

<sup>\*</sup> Olim. 137.

# DELLO STATO D'ATENE 347

si a morte per impeto d'inumana pietà; di che irritati gli Acarnani portarono le lor querele a Filippo, che prese il carico assai volontieri di vendicarli. Ciò fece che gli Ateniesi collegatisi coi Rodiani, e con Attalo Re di Pergamo, nemici di Filippo, ricorressero vicendevolmente alla potenza Romana, e chiamassero per la prima volta in Grecia l'arme fatali di quella Repubblica per umiliar il Macedone. \* Filippo tentò di sorprender il Pireo; ma essendogli fallito il colpo sfogò il suo sdegno contro i sobborghi d'Atene, distruggendone gli edifizj, ed i tempj. Il timore represse i trasporti degli Ateniesi; ma come seppero ch'ei fu sconfitto dal Consolo Sulpizio, e la flotta Romana unita a quella d'Attalo entrarono trionfanti dentro il Pireo, allora mostrarono anch'essi il valor delle loro lingue, e vollero aver parte nella vittoria de'Romani, conquidendo Filippo nelle sue statue, e trafiggendolo nel suo nome. Secondo il loro antico stile fulminarono un furioso decreto con cui dichiaravano impuri que' luoghi tutti ov' era stato posto qualche monumento, o iscrizione in onor del Macedone, si ordinava che i Sacerdoti ogni anno nelle pubbliche preci maledicessero divo-

<sup>\*</sup> Olim. 142. An. di Roma 542.

tamente Filippo, la sua schiatta, i suoi figli, e checchè gli si apparteneva in qualunque modo; dicevasi infine che si avrebbe per benemerito del Popolo chiunque inventasse nuova ignominia contro i Macedoni, e che chiunque dicesse, o facesse cosa contraria a questi decreti infamatori sarebbe messo a morte como ribello e sacrilego. Con una simile intemperanza profusero gli onori sopra il Re Attalo, e creata una nuova tribù, che dal suo nome fu detta Attalide, posero la sua statua tra quelle degli Eroi Eponimi, ch' erano come i Genj tutelari della Città.

Gli Ateniesi in questa, e nelle guerre susseguenti si mostrarono fedeli alleati ai Romani. Gli Etoli, dopo la sconfitta d'Antioco, minacciati d'irreparabil rovina, ricorsero all'intercessione degli Ateniesi. Icesia loro Oratore \* inviato a Roma, con una eloquenza che meritò gli elogi di Livio, trionfò delle repugnanze del Senato, ed impetrò agli Etoli perdono e pace.

La guerra contro Perseo che ridusse in provincia Romana la Macedonia fu con tuttociò rovinosa per gli Ateniesi, che in mezzo alle vittorie dei loro alleati furono ridotti ad un'e-

<sup>\*</sup> Olim. 147 A.4 , di Roma 562.

# DELLO STATO D'ATENE 349

strema indigenza. Essi allora consultando più i diritti della conservazion naturale che quei della proprietà, si fecero lecito di assalire e saocheggiar Oropo Città confederata ed amica. Gli Oropi se ne querelarono a Roma, e questa commise l'affare a quei di Sicione che condannarono gli Ateniesi a un'ammenda di 500 ta-\* lenti. Allora fu che si vide comparir a Roma la straordinaria ambasciata di tre Filosofi, dei quali era capo il celebre Accademico Carneade, che sorprese e abbagliò gli spiriti coi prestigj della più ingegnosa, e seducente eloquenza. Ma Catone avvedutamente consigliò il Se. nato a dar prontamente risposta agli Ambasciadori, e rimandar quanto prima questo troppo dotto Sofista, che spargeva nei cuori i semi d'un Scetticismo distruttivo di quell'entusiasmo, ch'è l'anima del sistema morale e politico; ben conoscendo che la virtù diventa assai presto un nome, dacchè comincia a divenire un problema. L'ammenda fu ridotta a \*\* 100 talenti; ma gli Ateniesi non pertanto lungi dal pagarla fecero nuove vessazioni ai poveri Oropi, che furono costretti a ricorrere per difesa e satisfazione agli Achei; da cui per una strana concatenazione d'avvenimenti eb-

<sup>\*</sup> Olim. 156 A.2: di Roma 598.

<sup>\*\*</sup> Olim. 258 A. 2 Arc. Antiteo: di Roma 607.

be origine quella guerra, che terminò colla distruzion di Corinto, diede un Pretore alla Grecia, e perpetuò il trionfo di L. Mummio col soprannome d'Acaico.

Gli Ateniesi però nella universal dependenza conservarono quasi intatta l'antica lor libertà, e sarebbero stati perpetuamente tranquilli sotto l'ombra della potenza Romana, se il loro mal Genio non gli avesse tratti a collegarsi con Mitridate. Aristione, uomo \* vile, Cittadino illegittimo, che co'suoi costumi infamava il nome di Filosofo, fu lo stromento di cui si servi Mitridate per istaccar Atene dall'alleanza di Roma . Costui, sendosi appropriato il tesoro Sacro di Delo depositato nelle sue mani, si portò in Atene colla scorta di 2000 soldati, datigli da Archelao Capitano del Re, e vi occupò la tirannide. Col pretesto d'assicurarsi dai partigiani di Roma spogliò delle sostanze, e della vita i più virtuosi, e i più ricchi della Città; e per impedir lo scampo de' cittadini, che volevano sottrarsi alla sua barbarie, ordinò che fosse reo di morte chi dopo il tramontar del Sole osasse metter il piede fuor della soglia. La misera Città fu ben tosto costretta a provare

<sup>\*</sup> Olim. 137 A.1, di Roma 666.

nel tempo stesso la crudeltà del Tiranno, ed il furor de'nemici. Azene divenne la piazza d'arme di Mitridate, e per voler d'Aristione chiuse le porte a Silla, le di cui arme empievano di terrore la Grecia. Corse egli tosto ad assalire il Pireo, ma vi trovò una resistenza degna di Roma. Silla ed Archelao gareggiarono di valore, e d'attività. Stanco il Romano d'assaltare indarno quel porto, pensò di espugnar la Città colla fame, che non tardò molto a produrvi i soliti orrori. Mentre gli infelici Cittadini si pascevano di cuoi, e per sino dei carnarmi più sozzi, il loro Tiranno attendeva a banchettare splendidamente, ed insultava alle pubbliche calamità ; nè volendo udire a parlar d'accordo, scacciava a colpi di freccia i Senatori, che prostesi al suolo lo pregavano che volesse mandar a Silla per capitolar della resa. Vi mandò alfine, ma tardi. La Città fu presa, e messa a sacco; Aristione tratto dal tempio di Minerva fu trucidato co'suoi: ma non bastò questa vittima;\* gli abitanti furono sterminati, venduti i prigionieri, atterrate le mura, incendiato l'arsenale, Atene resa tributaria, e spoglia di diritti, di magistrati, di leggi.

Pur ella fatta serva coll'arme, seppe trionfar de'suoi vincitori colle sue arti. La celebre Biblioteca d'Apellicone trassferita a Roma diffuse i lumi del sapere in un popolo, che poco dianzi si gloriava d'un'eroica ignoranza: i più bei Genj Ateniesi sparsi nelle case l'atrizie vi diffusero la coltura ed il gusto: Atene trasse a se una folla d'ammiratori, e la gioventù nobile cominciò a non credersi ben educata sè non andava in Atene ad iniziarsi, ben più che nei misterj di Cerere, in quei della Filosofia, e delle Muse.

La venerazione dovuta alla sede delle scienze e dell'arti indusse non molto dopo i Romani a renderle gli antichi suoi dritti. Pompeo, terminata la guerra Piratica, entrato in Atene cercò di ristorarla dei danni sofferti da Silla, trattò con distinto onore i Filosofi, \*permise ai Cittadini di far uso delle patrie leggi, e donò all' erario cinquanta talenti perchò fossero riparate le mura.

Legati da questo benefizio gli Ateniesi, nelle guerre civili di Roma furono zelanti par-\*\* tigiani di Pompeo. Fusio Caleno, Legato de Cesare, occupato il Pireo tentò anche d'impadronirsi della Città, ma non essendogli ciò

<sup>\*\*</sup> Olim. 179 A.1, di Roma 690.

<sup>\*\*</sup> Olim. 182 A. 4.

riuscito, desolò tutto il paese all'intorno. \*
Sconfitto Pompeo in Farsaglia, Atene si arrese al vincitore, che con una nobile umanità disse d'accordar il perdono ai vivi in gratia dei morti.

Cio pero non impedi che, ucciso poi Cesare in Senato, gli Ateniesi non rizzassero \*\* due statue a Bruto ed a Cassio, che furono poste accanto a quelle d'Armodio, e d'Aristogitone, venerati da loro quasi due Numi protettori della libertà.

Dopo la battaglia Filippica Marco António Signor delle provincie d'Oriente, meritò d'eser paragonato a Demetrio siccome nel valore, nell'intemperanza, e nelle vicende, così nel favore, e nella predilezione per gli Ateniesi. Malgrado il loro attaccamento a \*\*\* Bruto, gli trattò assai familiarmente, donò loro Egina, Sciato, e Pepareto, e gli colmò di carezze, e di grazie. Ma poco dopo, avendo il suo lusso strabocchevole consumate l'immense sue facoltà, fu costretto a cangiar alquanto di stile, e ad esigere contribuzioni eccessive. Gli Ateniesi maestri di delicate adulazioni, conoscendo il pazzo umore di Anto-

<sup>\*</sup> Olim. 183 A.1, di Roma 706.

<sup>\*\*</sup> Olim. 184 A.1, di Roma 710.

<sup>\*\*\*</sup> Olim. 185 A. 1. Demost. T. II.

nio tentarono di attaccarlo nella parte più debole, e vincerlo con un tratto assai lusinghiero di spirito. Bramando egli d'esser chiamato col nome di Bacco, a cui pretendeva di somigliar nell'imprese, e certo vi si agguagliava nel bere, mentre passava per Atene abbigliato alla foggia di quel Dio, collo strano corteggio di Baccanti, e di Satiri, gli si presentarono in atto di cerimonia religiosa, e salutandolo col nome di Padre Libero, lo pregarono a compiacersi d'accettar per isposa la loro Atena (ch'era il nome Greco di Minerva. come quello della Città ): a cui egli acutamente, l'accetto, disse, assai volentieri. ma pretendo di dote mille talenti. Gli Ateniesi allora prontamente, pure, o Padre Libero, quando Giove meno sposa tua madre Semele, non la richiese di dote. L'accortezza di spirito non valse agli Ateniesi, e convenne pagar una grossa somma: irritati per ciò se ne vendicarono continuando il medesimo scherzo, e sotto la statua d'Antonio posero in bocca di Minerva la formula del divorzio, con cui rinunziava al novello sposo. Sembra che Antonio di poi li sollevasse, ed accarezzasse nuovamente: e Cleopatra, gelosa\*

<sup>\*</sup> Olim. 187 A. 1.

degli onori fatti prima in Atene alla Virtuosa Ottavia, cercò di comperarseli con profonder grazie, e favori sulla Città. Questa la pagò largamente d'incenso, ed Antonio, nato per essere un vero Eroe di Teatro, in qualità di Cittadino Ateniese fece alla sua Dea solenni complimenti a nome del popolo, pregandola ad accettare gli omaggi de' suoi divoti adoratori, tra i quali si gloriava d'esser il primo.

Dopo la battaglia d'Azio l'amicizia d'An-\*
tonio non costò agli Ateniesi che la perdita di
Egina, e d'Eretria . Negli ultimi anni d'Augusto tentarono di scuotere il giogo di Roma,
ma a guisa di schiavi insolenti s'acchetarono
al primo suon della sferza . Sotto i successi. +\*
vi Imperatori la libertà d'Atene andò a poco
a poco ecclissandosi, benchè tratto tratto gettasse scintille assai vive,

Germanico Cesare al tempo di Tiberio entrato in Atene, secondando il suo gentile carattere, volle riconoscerla per alleata ed amica, e le concesse l'uso d'un littore, ch'era una marca di sovranità: ma poco dopo Gneo Pisone, nemico di Germanico, appunto \*\*\*

<sup>\*</sup> A. 3. \*\* Olim. 196.

<sup>\*\*\*</sup> Olim. 199 A. 2.

per questo la trattò con asprezza, e con vili-

Caligola rapi da Atene la statua di Giove Olimpico, e trasportatala a Roma, la decapitò per mettervi sopra la propria testa, che nonavrebbe dovuto esser di bronzo.

Ne'primi anni di Claudio gli Ateniesi affitti da uua orribile carestia, e credendola se-\* condo il loro costume un flagello di qualche particolare divinita con loro sdegnata, senza sapere qual ella fosse, alzarono un'ara coll'iscrizione al Dio ignoto: dal che Paolo non meno accorto Oratore che grande Aposto-\*\* lo, venuto poco dopo in Atene, prese occasione di predicare all'Areopago il vero Dio, ch'egli affermò esser appunto quel desso, che erano sforzati ad adorare senza conoscerlo.

Nerone che scorreva la Grecia facendo l'istrione e 'l cocchiere, s'astenne dal venir in Atene, perchè sapeva esservi colà il tempio delle Furie vendicatrici de' parricidj. Compiacendosi però egli all'estremo degli applausi, e delle corone che riportava, come può credersi, in tutti i giuochi solenni delle Città Greche, in un accesso di pazzo entusiasmo gridò

<sup>\*</sup> Olim. 205 A. 2.

<sup>\*1</sup> Olim. 207 A.3, di Cristo 51.

di mezzo allo stadio, che dichiarava libera\* tutta la Grecia.

Atene profittò anch' essa di questo dono disonorato dal nome del donatore, ma non ne godě molto a lungo, perchè poco dopo Vespasiano glie lo ritolse, riducendo nuovamente la Grecia alla condizion di Provincia, e affermando, non senza ragione, che i Greci avevano ormai disimparato a esser liberi. Atene nel suo nuovo stato mantenne però sempre qualche apparenza di dignità ; e somigliò a quei Baroni, che perdute le giurisdizioni antiche,\*\* conservano ancora i titoli ereditarj. Sotto il buon Trajano, Plinio Secondo la raccomandò caldamente a Massimo Pretor dell' Acaja, dicendo che sarebbe atto crudele e barbaro rapirle anche l'ombra di libertà che le avanza, e spogliar delle sue leggi quella Città che fu\*\*\* la prima legislatrice di Roma.

Sotto Adriano, Atene vide brillar in parte il secolo di Pericle. Questo Principe che si piccava d'ingegno, e di bello spirito, e non pure amava passionatamente le Arti, ma era egli stesso uno squisitissimo Artista, si recò a dovere ed a gloria di onorare quella Città che

<sup>\*</sup> Olim. 211 A.3, di.Cristo 67.

<sup>\*\*</sup> Olim. 213 A.2, di Cristo 74.

<sup>\*&#</sup>x27;\* Olim. 220.

era la patria del buon gusto, ed esserne il ristoratore ed il padre. Dono agli Ateniesi l'Isola di Cefalenia, e rese l'autorità alle leggi di Solone, la dignità ai magistrati, lo splendore ai giuochi e alle feste, per uso delle quali accordò loro un regalo annuo di mille fiere selvagge, onde nello stadio se ne facesse la caccia. Ristorò i pubblici edifizi e n'eresse di nuovi, fra i quali il magnifico tempio di Giove Panellenio,e di tutti gli Dei, ben degno dell'Imperatore, e della corte dell'Olimpo. Splendeva esso per 120 colonne di marmo Frigio, e dello stesso marmo brillavano le mura dei portici; v'erano annesse varie celle col tetto commesso a oro ed alabastro, fregiate di preziose opere dei più celebri pittori: aggiungevasi un Ginnasio con altre 100 colonne di marmo Affricano, ed una doviziosa Biblioteca, per uso de'Professori, e degli studenti. Non contento di ciò fabbricò un'intera ala della Città, la quale meritò l'iscrizione: Questa non è più \* la Città di Teseo, ma d'Adriano. Le feste Adrianali, la nuova tribù Adrianide, e l'epoca della venuta d'Adriano introdotta ne' fasti Attici perpetuarono la memoria delle sue beneficenze, e la gratitudine degli Ateniesi.

<sup>\*</sup> Olim. 227 A.4, di Cristo 152.

Il medesimo spirito animò i virtuosi successori d' Adriano, Antonino Pio, e Marco Aurelio, il primo de' quali compi il famoso acquidotto di marmo bianco, incominciato dal suo antecessore : l'altro accrebbe il numero dei Professori, e assegnò loro ben generosi stipendi. A'loro tempi fiori il celebre Erode Attico, ch'ebbe in sorte d'aver per allievo il grande Imperatore Filosofo, onore ben più lusinghiero del Consolato, a cui Antonino Pio lo promosse. Quest'uomo dotto e facondo fu inoltre d'una ricchezza, magnificenza, e munificenza, regale. Non pur Atene, ma la Grecia tutta fu sparsa dei monumenti della sua generosità. Non v'era Città che non dovesse a lui mura. o tempi, o statue, o teatri, o bagni, o canali. Fra i molti suoi edifizi s'ammirava in Atene sul fiume Ilisso un intero stadio da lui costruito di marmo bianco, e un teatro coperto di cedro, opere che secondo Filostrato gareggiavano colle più splendide della grandezza Romana. Tanta ricchezza, e più forse tanta virtù eccitò l'invidia ch' è più spesso irritata che oppressa dai benefizi. Gli Ateniesi non arrossirono d'inviar all' Imperatore Demostrato emulo d'Erode, uomo d'eloquenza, e di credito ad accusarlo di aspirar alla tirannia. \*

<sup>\*</sup> Olim. 237, A. 4.

Marco Aurelio si contentò di castigar alcuni de'snoi liberti, che si abusavano un poco del-l'autorità del padrone. Erode si ritirò tranquillamente in Maratona sua patria, ove mori lasciando per testamento una mina per ano da distributirsi a ciascheduno degl'ingrati Ateniesi, che tardi pentiti della lor colpa, lo piansero come un tenero padre, e lo seppellirono pubblicamente colle più splendide esequie.

Settimio Severo, troppo memore di qualche picciolo affronto che nella sua gioventù avea ricevuto in Atene, divenuto Imperatore, ebbe la viltà di vendicarsene spogliando la Città di\* molti suoi privilegi; ben diverso dal buon Luigi XII, da cui usci l'aureo detto; che il Re di Francia non rammentava l'ingiurie del Duca d'Orleans.

Atene tranquilla sino a Valeriano, sotto il suo impero minacciata d'un' invasione de'Barbari riparò alfin le sue mura; il che però non impedi che sotto Gallieno, vil successore, e figlio insensibile di Valeriano, ella non fosse presa dagli Sciti; se non che questi furono \*\* poscia sconfitti da Dessippo, ultimo degli Ate-

<sup>\*</sup> Olim. 243 A. 1.

<sup>\*\*</sup> Olim. 241 A. 2.

niesi, che simile a Senofonte, era Storico e Capitano ugualmente illustre.

Costantino, che nella guerra contro Licinio ebbe soccorsi dagli Ateniesi, gli favori, ed onorò, e benchè Imperatore si compiacque \* del titolo di Stratego, e d'Arconte; e diede al Governator d'Atene quel di Gran Duca. Costante suo figlio chiamò a Roma il celebre Sofista Ateniese Proeresio, meraviglioso per la sua facondia estemporanea, che ottenne \*\* l'onor d'una statua con questa sublime iscrizione: Roma sovrana delle cose al Sovrano dell' eloquenza. Il merito di Proeresio tornò in vantaggio della sua patria, che per suo mezzo ottenne da Costante il dominio sopra molte isole dell' Arcipelago.

Giuliano, a cui l'amor delle lettere avea fatalmente ispirato il fanatismo del Gentilesimo, non potea non amare, e pregiar altamente Atene disseminatrice e creatrice di Dei Quindi allorchè l'u costretto a ribellarsi all' Imperadore Costanzo diede agli Ateniesi la prova più grande di stima facendogli in certo modo guidiei della sua causa, coll'indrizzar a quel popolo una lunga lettera, con cui giustifica eloquentemente la sua condotta.

<sup>\*</sup> Olim. 276 A. 1.

Ount. 201.

Dopo la morte di Giuliano lo stabilimento totale del Cristianesimo non doveva esser molto favorevole ad una Città, che potea dirsi la rocca dell' Idolatria, ove la Filosofia stessa era da qualche tempo infetta delle superstizioni Teurgiche, ed in cui l'errore aveva complici le Belle Arti, e ministro il Genio. Perciò sotto Teodosio i ministerj, i giuochi, le feste degli Ateniesi furono interamente abolite; nè 'ti pio zelo de'Fedeli poteva non segnalarsi col: l'infierir santamente contro le tele ed i marmi, lin cui spiravano ancora gli avanzi della semiviva Idolatria, per alzarne roghi e trofei alla Religione regnante.

Nell' impero d'Arcadio, Alarico Re de'Goti, desolata la Grecia, entrò in Atene e la devastò; benchè Zosimo, divoto Pagano, ci assicuri ch'egli vi entrò come amico, e la lasciò illesa, e ciò perchè gli apparve sulle mura Palladearm ata che lo minacciava coll'Egida. È\*\*credibile che questa visione fosse tutta di Zosimo, senza che Alarico vi avesse parte. Certo è che tutti gli Scrittori contemporanei si accordano in dire che Atene soggiacque al destino dell'altre provincie. Stilicone poco dopo, sconfitto Alarico, purgò la Grecia da quel-

<sup>\*</sup> Olim. 289 A.4, di Cristo 580.

<sup>\*\*</sup> Olim. 293 A.4, di Cristo 396.

la peste, ed entro trionfalmente in Atene; ma ella contuttociò rimase così malconcia, ed esausta, che per detto di Sinesio rassomigliava ad un cadavero, le di cui viscere sono corrose dai vermi; nè gli avanza più che la pelle.

Per buona sorte pochi anni appresso, Atene, e la Filosofia ebbero la gloria di dar un' Imperatrice al trono d'Oriente nella per-\* sona della celebre Atenaide, figlia di Leonzio Filosofo, che fatta sposa di Teodosio II fu detta Endossia, e mostrossi ugualmente degna dell'impero per bellezza, per virtù, e dottrina. È verisimile che l'innalzamento d'una Cittadina Ateniese recasse alla sua patria splendore insieme, ed utilità. Atene fu poi nuovamente circondata di mura ed abbellita di fabbriche dall' Imperator Giustiniano, che aven-\*\* do riordinate e ripulite le leggi credette anche suo dovere di aver cura d'una Città che fu la prima a render con esse l' Europa colta e socievole.

Da questo tempo Atene sparisce dalla Storia per sette secoli, sia per mancanza di monumenti, sia perchè realmente godesse in tutto quel tempo d'una pacifica oscurità. Ella

<sup>\*</sup> Olim. 300 A.1, di Cristo 421.

<sup>\*\*</sup> Olim. 327 A. 2: di Cristo 53e.

torna in scena nel secolo XIII. Assediata due volte indarno si da Teodoro Lascari, che da Baldovino, Conte di Fiandra, su poi sottomessa dal Marchese Bonifazio, da cui passò sotto il dominio de' Francesi che vi si mantennero sino al memorabil Vespro di Sicilia . Sottentrò alla Signoria di quella Città un cer- \* to Delves della stirpe dei Re d' Aragona, dopo la di cui morte venne in potere di Bajazette Sultano dei Turchi, Succedettero a questo i Catalani, che se ne impadronirono sotto la condotta d' Andronico Paleologo: ma questi da li a non molto ne furono scacciati per opera d'un celebre Avventuriere Italiano, che poteva sembrare uno degli antichi Ateniesi risorto a difender la patria. Fu questi Rinieri Acciajuoli, Cittadino d'una Repubblica, che per molti rispetti potea dirsi l'Atene d'Italia. La Signoria d'Atene, come pure della Beozia, continuò per qualche tempo in questa famiglia; ma in fine sotto Franco, il quinto di questa schiatta, Atene fu come ingojata dalla formidabil potenza di Maometto II, il quale \*\* però, ad onta del suo carattere di Conquistatore, la trattò con molta dolcezza ed umanità. Tali furono le vicende d' Atene. Ella ben-

<sup>\*</sup> A. 1282.

<sup>\* 4. 1455.</sup> 

chè da molto tempo non sia che un'ombra, sopravvive ancora a sè stessa nell'opere dei suoi Scrittori, regna col nome, e conta nell'Europa tanti Cittadini zelanti, quanti sono i coltivatori delle buone lettere.

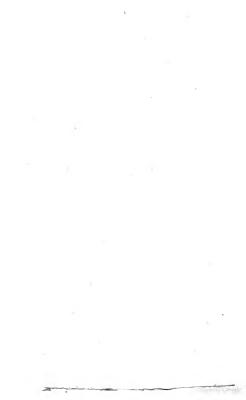

# INDICE

| $F_{\it ilippica\ V.,\ detta}$ Interno alla Pace  | pa | ıg : |
|---------------------------------------------------|----|------|
| Filippica VI., detta la II                        |    |      |
| Filippica VII., detta Intorno al Chersoneso       |    | 5    |
| Filippica VIII., detta la III                     |    | 10   |
| Filippica IX., detta la IV                        |    | 14   |
| Lettera di Filippo                                |    | 18   |
| Filippica X., intorno alla Lettera precedente     |    | 21   |
| Aringa intorno alla Guerra di Persia              |    | 25   |
| Aringa per le cose di Megalopoli                  |    | 25   |
| Aringa per la libertà dei Rodiani                 |    | 27   |
| Aringa intorno alla distribuzione dei Cittadini . |    | 51   |
| Compendio Storico dello stato d' Atene            |    | 3:   |
|                                                   |    |      |

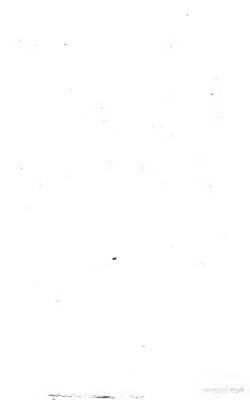

1





